

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

#### Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

- + Non fare un uso commerciale di questi file Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.
- + Non inviare query automatizzate Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.
- + Conserva la filigrana La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.
- + Fanne un uso legale Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

### Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da http://books.google.com

## F 850(2)



# NODERY LANGUAGES FACULTY LIBRARY TATLES INSTITUTION TACTEMENTS OF THEORY

This immic married in returned as or influently. Asset that married income

!! The same as fame: passe of the in the fame.

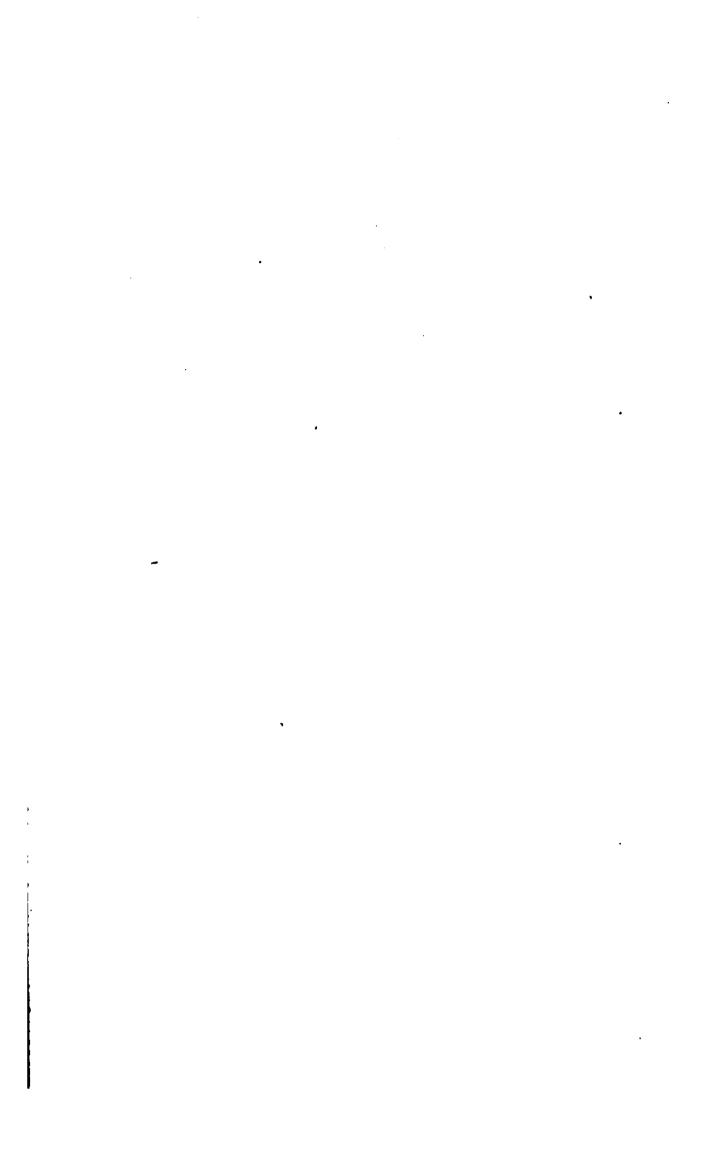

• · • • -

## FAZIO DEGLI UBERTI

Proesto Ritratto una volta esistente nel Palauro della Nobilissima famiglia Riccardi, è oggi posseduto dall' Illino Sig. Consigliere Rivani.

## TT. DITTAMONDO

## IL DITTAMONDO

DI

## FAZIO DEGLI UBERTI

FIORENTINO

RIDOTTO A BUONA LEZIONE

COLLE CORREZIONI

PUBBLICATE

DAL CAV. VINCENZO MONTI NELLA PROPOSTA E CON PIU' ALTRE.



MILANO
PER GIOVANNI SILVESTRI
M. DCCC. XXVI.

F 850(2)



# MODERN LANGUAGES FACULTY LIBRARY TAYLOR INSTITUTION UNIVERSITY OF OXFORD

This book should be returned on or before the date last marked below.

If this book is found please return it to the above address—postage will be refunded.

• • • • • ì • . -4--

. · 1 . 

## IL DITTAMONDO

DI

## FAZIO DEGLI UBERTI

FIORENTINO

RIDOTTO A BUONA LEZIONE

COLLE CORREZIONI

PUBBLICATE

DAL CAV. VINCENZO MONTI NELLA PROPOSTA E CON PIU' ALTRE.



MILANO
PER GIOVANNI SILVESTRI
M. DGCC. XXVI.

|     | -   | • |   |   |
|-----|-----|---|---|---|
| ·   |     |   |   |   |
|     | •   |   |   |   |
| , · | . • |   |   |   |
|     | ,   |   |   |   |
|     | •   |   |   |   |
|     |     |   |   |   |
|     |     |   |   |   |
|     | •   |   |   |   |
|     | • : |   |   |   |
|     |     |   |   |   |
|     | •   |   | • |   |
| •   | ı   |   |   |   |
|     |     |   |   |   |
|     |     |   | • | • |

.|

## IL TIPOGRAFO

Scrisse già il ch. conte Perticari nell'aureo suo Trattato degli Scrittori del Trecento (lib. 11, c. 3): " due fantasime del Dittamondo di " Fazio, cioè del più antico poema didasca-" lico italiano, son le due edizioni che se ne u hanno (\*), scritte, come il Salviati diceva " (Avv. 2, 12), nella lingua dello Stampa-" tore, che su di quel paese, onde a noi ven-« gono comunemente gli spazzacammini e i « magnani. » Per il che egli medesimo il conte Perticari, tenerissimo di tutto quanto poteva giovare l'italiana favella, erasi posto all'opera d'illustrare il Dittamondo e purgarlo dalle miglinja di errori che finora ne resero disperata e insopportabile la lettura. E norma alle sue illustrazioni avea fatto il Codice Urbinate, posseduto ora dal coltissimo sig. marchese Antaldi di Pesaro; il qual Codice, dice il Cav. Monti (Proposta, vol. 111, p. 1, facc. 73) " per u la sua rara bellezza e di caratteri e di per-" gamene può giudicarsi esser quello che con-« servavasi nella casa de' Feltreschi, ove andò « maritata quella Malaspina a cui Fazio al-" lude sovente nel suo poema, e se ne mostra

<sup>(\*)</sup> Vicenza 1474, in fol. — Venezia pel Penza 1501, in 4.º

ututo preso d'amore. » Questo egli aveva di proprio pugno con rara pazienza trascritto da capo a fondo; e gli studiosi attendevano ansiosamente la pubblicazione del suo lavoro, ben sapendo che da quell'ingegno non poteva uscir opera che classica e nobilissima non fosse, quando la morte troncò sul più bello ogni speranza. Ma anche senza di questo luttuoso avvenimento, l'egregio letterato erasi risoluto d'abbandonare l'impresa, siccome ne scriveva all'esimio suo Suocero, parendogli di poter rivolgere le sue cure a lavori di maggiore importanza e di più decisa utilità.

Frattanto venne pubblicata in Venezia nel Nuovo Parnaso Italiano, presso l'Andreola, una stampa del Dittamondo in tre volumi, che, a malgrado delle burbanze dell'Editore, riesci (sì nel testo, che nelle Annotazioni rubate in gran parte al Comento di Guglielmo Capello che inedito conservasi nella Marciana, e stranamente appiastricciate) lorda d'errori tanto gravi e stravaganti, che diedero motivo di saporitissimo riso e di bellissimi sali all'insigne autore del Dialogo intitolato I Poeti dei primi

secoli della Lingua italiana.

Ora avendo io veduto come in questo medesimo Dialogo, ed altrove nella Proposta, veniva sanata, col soccorso della Critica e del Testo Perticari, la maggior parte delle orrende piaghe del Dittamondo, formai tosto il pensiero di pubblicare ridotto alla migliore lezione questo poema. Chè quando pure a lui mancassero tutti gli altri pregi, dovrebbe conciliargli qualche rispetto presso gli animi bennati primamente l'antichità, che suole spargere un non so che di

venerando e di sacro sopra tutte le cose, poi l'esser opera di un nipote di quel magnanimo Farinata a cui Dante sa pronunciare si alte parole nella Commedia, e finalmente l'aver ottenuto dalla Crusca l'onore d'essere più di ottocento volte allegato nel suo Vocabolario, dal che si pare averne quegli Accademici fatto an' alta stima per riguardo alla lingua. Non ho poi esitato ulteriormente nel porre ad effetto il mio pensiero da che il sig. Cav. Monti mi ebbe con somma cortesia (della quale godo di professargli pubblicamente la mia gratitudine) fatto dono di un esemplare dell'ultima edizion veneta del Dittamondo da lui corretto e in più luoghi postillato, e da che una persona, la quale aveva già qualche pratica del poema di Fazio, si compiacque di riformare il testo collocando a' loro luoghi tutte le correzioni, così le pubblicate nella Proposta, come le inedite dell'esemplare suddetto, e somministrandomene alcune altre che di mano in mano gli sembrarono necessarie. Questi volle pure gettar qua e là alcune brevi postille in piede di pagina, non già colla mira di comentare il Dittamondo, chè troppo più vi si sarebbe richiesto, bensì per indicare a quando a quando il modo tenuto nelle correzioni, e perchè servano quelle noterelle alcuna volta di guida al lettore, a cui non fossero ancora familiari le maniere di Fazio. La punteggiatura affatto trascurata e scorretta nelle altre edizioni fu rettificata per guisa che deve facilitare l'intelligenza del testo. Tutti gli autori da cui Fazio accenna di aver presa la materia del suo poema, e che fornirono in gran parte l'Errata-Corrige pubblicato nel vol. III,

part. II della Proposta, furono all'uopo nuovamente consultati, e sono Ovidio, Livio, Plinio, Giustino, Orosio, Eutropio ed il suo continuatore Paolo Diacono, le Divine Scritture, ecc., soprattutto Solino, che l'Autore scelse a sua guida nel viaggio ch' ei racconta di aver fatto nelle diverse parti del mondo, e le cui parole quasi continuamente traduce dalla prosa latina in versi italiani. Confessiamo però, che talvolta, venendo meno questo soccorso, non fu possibile a chi mi assisteva l'indovinare le fonti da cui Fazio deriva la sua erudizione istorica e geografica ( singolarmente ove tratta di cose e di nomi che appartengono a tempi meno remoti); il perchè di alcuni passi rimase incerta o disperata l'emendazione, che si abbandona a coloro che più pazienti o più fortunati vorranno durare nuovamente la malvagia fatica di rivedere il Dittamoudo. A me basta d'aver procurato cogli accennati sussidii di vendicare in qualche modo l'onore di Fazio vituperato per si deplorabile guisa nelle precedenti edizioni: il che se mi sarà riescito, non dubito che non sia per procacciarmi l'aggradimento di quegli a cui stanno a cuore le italiane lettere.

Ho creduto ancora di crescer pregio a questa impressione col porle in fronte le Notizie di Fazio estratte dalla Storia della Letteratura del sempre benemerito Tiraboschi. Il ritratto di Fazio è stato inciso fedelmente sopra un disegno donatomi dalla rara gentilezza del già lodato sig. Cav. Monti, il quale anche in tal modo degnossi di accrescere ornamento alla presente edizione.

## NOTIZIE SU LA VITA E LE OPERE

## DELL'AUTORE

TRATTE DALLA STORIA

## DELLA LETTERATURA ITALIANA

DEL CAVALIERE

GIROLAMO TIRABOSCHI (\*).

Come Dante avea corso nella sua Commedia l'Inferno, il Purgatorio e il Paradiso, così Bonifacio ossia Fazio degli Uberti, fiorentino di patria, intraprese di correre il mondo tutto, e di darcene in versi una fedel descrizione. Filippo Villani ne ha scritta la Vita, in cui dopo aver detto ciò, ch'egli ci permetterà di non credergli, cioè, ch'ei discendea da Catilina (\*\*), soggiugne: fu figliuolo di Lupe (o come altri

<sup>(\*)</sup> Abbiamo conservati coll'antica lezione i versi di Fazio, che il Tiraboschi riporta. — (L'Editore).

<sup>(\*\*)</sup> V. Fazio nel Diu. l. 2, c. 31, in fine. E nota che Catilina fu della famiglia Sergia. — (L'Editore).

vogliono di Lapo figliuol del celebre Farinata degli Uberti) e fu uomo a' nostri tempi (1) d'ingegno liberale, il quale all'ode volgari e rimate con continuo studio attese: uomo certamente giocondo e piacevole, e solo d'una cosa reprensibile, che per guadagno frequentava le corti de' tiranni, e adulava la vita e i costumi de' potenti. Ed essendo cacciato dalla patria, le loro laudi fingendo con parole e con lettere cantava. Questi fu il primo, che in quel modo di dire, il quale i volgari chiamano frottole, mirabilmente e con gran gran senso usò. Ma nella vecchiezza voltosi a miglior consiglio, e imitando Dante, compose un libro a' volgari assai grato e piacevole del sito e investigazione del mondo, il quale alcuni vogliono dire, che sopravvenuto dalla morte non forni: nel quale quasi andando in cammino, come Dante, Virgilio, così egli si fa maestro Solino, il quale libro è assai dilettevole e utile a quegli, che cercano di sapere il circuito e'l sito del mondo. Melte cose ridusse in quell'opera apparte-

<sup>(1)</sup> Vite degl'illust. Fiorent., p. 70, ecc.

nenti a verità storica e a varie materie secondo la distinzione delle regioni e de' tempi, le quali pienamente compiono la Cosmografia. Contiene eziandio molte altre cose degne per la loro eleganza di essere lette, le quali anche per la loro brevità rendono facile la memoria. Questi dopo molti di della sua veechiezza modestissimamente passati in tranquillità morì a Verona, e quivi fu seppellito. L'esilio dalla patria sostenuto da Fazio, che qui si accenna, è probabile, che non fosse a lui intimato personalmente, ma che ei soffrisse la pena, a cui i suoi maggiori erano stati condennati, come pruova il conte Massuchelli (1). Ma della vita da lui condotta appena sappiamo altro che ciò, che qui ne accenna il Villani. In una sua Canzone pubblicata nella Raccolta de' Giunti (2) egli amaramente e disperatamente si duole dello stremo di povertà, a cui era condotto; ma non ci accenna alcuna particolar circostanza. Alcuni autori hanno asserito, ch'ei fosse solennemente

<sup>(1)</sup> Not. al Villan. l. c. — V. Fazio medesimo, Ditt. l. 2, c. 28, v. 13. — (L'Editore).

<sup>(2)</sup> Lib. 1x.

coronato in Firenze; ma non se ne adduce pruova; e non sembra al certo, che ciò potesse accadere in questa città, in cui pare, ch'ei non-avesse stabil soggiorno. Delle Cansoni da lui composte parla il sopraccitato conte Mazzuchelli e il dottor Lami (1), il quale ancora nel Catalogo della Riccardiana ne ha pubblicata una, che per altro già vedeasi stampata dopo la Bella Mano di Giusto de' Conti. Ma la più celebre opera da lui composta è quella sopraccennata, in cui egli prese a imitar Dante, e che s'intitola il Dittamondo (\*), ed è divisa in sei libri. Qual ne sia l'argomento, già l'abbiamo udito da Filippo Villani; ma essa non è compita, come ognun conosce leggendola; e come pruovasi da qualche codice a penna citato dal conte Mazzuchelli e dal Quadrio (2). Il primo di questi due scrittori, e prima di lui Apostolo Zeno (3), riflettendo a que' versi di Fazio:

(1) Novell. Letter. 1748.

(2) Tom. v1, pag. 47.

<sup>(\*)</sup> Quasi Indicazione o Relazione del Mondo; da Dittare, che vale quanto Dire o Dettare, e da Mondo. — (L'Editore).

<sup>(3)</sup> Dissertaz. Vossian., tom. 1, pag. 13.

Carlo il figliuol coronato dapoi

Nel mille trecento e cinquantuno

E cinque più, e questo regna anvoi (1), ne inferiscono, ch'egli scriveva a' tempi di Garlo IV. E ciò è certissimo; ma è certissimo ancora, che Fazio ragiona in diversi passi in sì diversa maniera, che non è possibile il fissare precisamente, a qual tempo egli scrivesse il suo Dittamondo. Nel passo or ora recato ei parla della coronazion di Carlo, che però avvenne non nel 1356 com'egli sembra accennare, ma nel 1355. Non molto dopo (2) parlando della città di Milano e de' Visconti, dice:

Tutti questi son morti, fuorchè uno,
Cioè Giovanni; questo ne conduce
Sì ben, che al mondo non ha pari alcuno;
Nè non pur sol del temporale è duce;
Ma questa nostra Chieresia dispone
Come vero pastor et vera luce.

Ora egli è certissimo che Giovanni Visconti Arcivescovo e Signor di Milano, morì nel

<sup>(1)</sup> Dittam. Lib. 11, cap. xxx.

<sup>(2)</sup> Lib. III, cap. 17.

1354. Come potè dunque Fazio parlare di lui ancora vivente dopo aver parlato della coronazione di Carlo, seguita solo nel 1355? Inoltre egli parla della venuta del Re di Cipri alla Corte d'Avignone, come cosa seguita appunto mentr'egli scrivea (1), e questo non si può intendere, che del re Pietro, il quale l'anno 1362 fece un tal viaggio (2). E poco prima (3) indica il re Carlo V di Francia, succeduto a Giovanni suo padre l'anno 1364.

Venuti meno quei di questo scudo Filippo de Valois Signor poi,

Et Giovanni, el figliuol del qual concludo,

Che con gran guerra tiene el regno ancoi. Io confesso, che non so, come conciliare tai passi così tra loro contrari, se non dicendo, che Fazio pose mano a questo Poema, circa la metà di questo secolo, e che poscia più volte e per lo spazio di più anni lo andò ritoccando, e in alcuni luoghi aggiugnendo ciò, che era poscia seguito, e lasciandone altri, quali già aveagli scritti. E forse ei travagliava

<sup>(1)</sup> Lib. 1v, cap. xx1.

<sup>(2)</sup> Rayn. An. Eccl. ad h. an. n. avim.

<sup>(3)</sup> L. c., cap. xix.

ancora intorno a questo Poema l'anno 1367. Perciocchè verso il fine di esso, ei dice (1):

Del principio del Mondo dei sapere,

Può seimila anni al tempo, ove hora se', Con cinqueciento sessanta sei avere.

Non sappiamo di certo, qual cronologia seguisse Fazio per poterne raccogliere, qual anno dell'era volgare corrisponda, secondo lui, al detto anno del mondo. Ma questa Biblioteca Estense oltre la rarissima e prima edizione del Dittamondo fatta in Vicenza nel 1474 ne ha un bel codice a penna ornato di pitture, e di un ampio comento, il quale, come dice il Comentatore a questo luogo, fu scritto l'anno 1435. Or questi dice, che in quest'anno contavansi dalla crezion del mondo 6635 anni, e perciò, se il Comentatore, come è probabile, segui la stessa cronologia di Fazio, gli anni del mondo 6566 corrispondono all'anno 1367 dell'era volgare, ed è probabile, che, poco appresso morendo Fazio, non gli rimanesse tempo a compiere il suo lavoro. Questo non è certamente paragonabile all'ori-

<sup>(1)</sup> Lib. VI, cap. VIII.

ginale, cui l'autor prese a seguire. È certo però, ch'egli è uno de' migliori poeti di questa età in ciò singolarmente, che è forza ed energia di stile, e che leggerebbesi ancora con più piacere, se le due edizioni, che sole ne abbiamo, non fossero troppo ingombre di errori. In questo qual ch'egli sia Poema Fazio ci ha dato ancor qualche saggio della perizia, ch'egli avea così della lingua francese, in cui introduce a parlare un corriere di quella nazione (1), come della provenzale, in cui fa ragionare un pellegrino Romeo, nel qual s'incontra per via (2).

<sup>(1)</sup> Lib. 17, cap. xyn.

<sup>(2)</sup> Ib., cap. xxi.

## DITTAMONDO

## LIBRO PRIMO

### CAPITOLO I

Buona disposizione dell'Autore per arretrarsi dai vizi, e seguitar le virtù.

Non per trattar gli assani, ch' io sossersi Nel mio lungo cammin, nè le paure, Di rima in rima tesso questi versi; Ma per voler cantar le cose oscure. Ch'io vidi, ch'io udn, che son si nuove, Che a creder pareranno sorti e dure. E se non che di ciò son vere prove Per più e più autori, che sarano Per i miei versi nominati altrove, Non presterei alla penna la mano Per notar ciò, ch' io vidi, con temenza Perchè non sosse da altri casso e vano : Mu la lor chiara e vera esperienza Mi assicura nel dir, come persone Degne di sede ad ogui gran sentenza. Di nostra età sentia già la stagione, Che all'anno si pon poi che il sol passa. In fronte a virgo, e che lassa il leone; Quaudo m'accorsi ch' ogni vita è cassa, Salvo che quella, che contempla Iddio, O che alcun pregio dopo morte lassa. Dittanundo

DITTAMONDO, E questo su, onde accesi il desio Di volermi affannare in alcun bene. Che sesse srutto dopo il tempo mio. Poi pensando nel qual, fermai la spene D'audar cercando e di voler vedere Lo mondo tutto, e la gente ch' ci tiene; E di voler udire e di sapere Il dove e come e chi furo coloro Che per virtù cercar più di valere. E imaginato il mio grave lavoro, Drizzai i piè, come avea il pensiero, E cercai del cammin senza dimoro. Io era ancor dentro dal mal sentiero. Per lo qual disviato era ito adesso (1), Con gli occhi chiusi, e l'animo leggero. Onde al partir si mi pungevan spesso Gli antichi pruni, che come uom stanco Mi sedei tra più sior, che m'eran presso. Basso era il sol, che s'accendea nel fiauco Del montone, onde is per più riposo Tutto mi stesi sopra il lato manco. Poscia m'addormentai così pensoso, Ed (2) apparvemi cose nel dormire, Per ch' io alla mia impresa sui più oso. Chè una donna vedea vêr me venire Con l'alc aperte, si degna ed ouesta, Che per esempio appena il saprei dire. Bianca, qual neve par, avea la vesta; E vidi scritto in forma aperta e piana Sopra una coronetta, che aven in testa:

(1) Nota adesso per allora, modo antico, e frequente in Fazio.

<sup>(2)</sup> Apparvemi cose, alla stessa maniera Dante, Inf. 13, 43: Così di quella scheggia usciva insieme Parole e sangue.

To son Virtu, per cui la gente umana Vince ogni altro animal, io son quel lume, Che onora il corpo, e che l'anima sana.

Molte donne, aleggiando in varie piume, Si vedean tranquillar ne'snoi splendori, Come pesci d'estate in chiaro finne

Come pesci d'estate in chiaro liume.

E giunta sopra me, tra quei hei fiori, Parea dir: Non giacer, anzi sta suso, E il tempo, ch' hai perduto, si ristori.

Non più restare in questo bosco chiuso,
Non più cercar di su la mala spina (1)

Coglier la rosa, siccome se' uso.

Pensa, che qual più là giù peregrina, Da poi che giunge all'ultimo di suo, Il tutto gli par men d'una mattina.

E same e sete, e sonno al corpo tuo Sossirir convien, se onore e pro desii, E seguir me, che qui teco m'induo.

E guardar ben, che più non ti desvii: Pensa, sì come i compagui d'Ulisse Fur con Circe, onde a pena io li partii.

E pensa ancor come perduto visse

Con la sua Cleopatra oltre a due anni
Colui, a cui I Roman, prima Voi disse. Jer XVI-10

Onor si acquista per sossirire assanti, Purchè l'assanno sia in cosa degna, E darsi all'ozio è vergogna con danni,

Ancora fa che sempre ti sovvegna Aver di sossenza buone spalle, Siccome Job e Jacob ne insegua,

"Trovai (in Urbino) quel vago sol, trovai la rosa u Che sopra il suol de' Malespini è nata, ecc,

<sup>(1)</sup> Qui allude con parele coperte a quella Rosa. Malaspina della quale egli era innamorato, e di eni dira nel lib. 3, cap. 2:

Perchè se vuoi veder di valle in valle
Il mondo tutto, senza lei uon puoi
Cercar di mille il ventesimo calle.
Qui non spiar per tema i fati tuoi,
Se non come Catone in Libia volse
Chieder responso, pregato da' suoi.
Tutti non son Papirio. Indi si tolse,
E spirò nel mio petto, e non si mosse;
Onde il mio sonuo appunto si disciolse,
Come la sua virtù nel cor percosse.

## CAPITOLO II

Trova l'Autore, volendo seguire la via sua, Paolo primo eremita.

Dat sonno sciolto e sviluppato m'era, Quaudo udii risonar tra verdi rami La dolce melodia di primavera. Al vago canto subito voltami, Rimembrando il piacere, il gran valore, Per lo qual già sossersi e seti e sami. Qui provai io il ver, che poichè amore S'è barbato nel core, a gran satica Si può schiantar, che non germogli il fore. Ma pur non punse si la dolce ortica, Ch' io non tornassi a quel desio proposto, Del qual in me già granava la spica. E, come meco sui altresi tosto, Tolsi l'udir da quel soave canto, Tolsi l'imaginar, ch'io v'avea posto, E levai gli occhi, e vidi che già tanto Era alto il sol, che sopra l'orrizzonte Parea salito il tauro tutto quanto.

Poi ritornai (1) verso terra la fronte, Per rimembrare il sogno, e le parole Di questa donna siccome le ho conte.

E chi se ciò mi piacque intender vuole, Pensi quanto su lieto allor Joseppo,

Che 'l sogno se' della luna e del sole.

Pmi levai diritto sopra un ceppo,
Per divisar qual fosse il mio cammino,
E d'ogni parte m'era il bosco e il greppo.

E come avvien talora al peregrino, Ch'ha perduta la strada, e che non vede Cui dimandare, nè per sè è indovino;

Che ricorre a quel Ben, ch'egli ama e crede, E, con pura e devota intenzione,

E consiglio e soccorso gli richiede. Così mi posi allora in ginocchione, Le mani giunte, e con fermo desio

Incominciai totale orazione:

O somma, o prima luce, o vero Iddio, Che in Ararat salvasti, e dirigesti L'arca, e Noè, quando ogni altro perio;

E il popol tuo del mare a piè traesti, Nutricandol di manna infin che appresso Nella terra promessa il conducesti;

E che a Tobia Rafael per messo E per guida mandasti, onde pervenne A più, che il padre non gli avea commesso;

E che Abraam salvasti, quando tenne, Per campar Loto, dietro degli Siri Con la gran fede, e con le poche penne.

Fa, che per grazia tanta luce spiri Dagli occhi tuoi ne' miei, che senza velo Del mondo i' scorga tutti quanti i giri.

<sup>(1)</sup> ritornat Per rivolsi.

Te padre, invoco, te fattor del cielo, Come solean gli antichi a simil peso Chiamar Apollo, Jupiter, e Belo.

E come i stava al prego sì sospeso, . Agli occhi un lume subito m'apparve, Qual par balen, che vien per l'aere acceso.

E giunto altresì tosto via disparve.

Vero è, ch' esso apparendo, in mia presenza Una voce, che disse, udir mi parve:

Paura, vanitate e negligenza,

Fa, che tu sdegni, ed in cui preghi, spera, Se vuoi, di quel che brami, esperïenza.

Cosi la grazia della somma spera M'aperse l'intelletto oscuro e bruno, Confortando la donna, che quivi era.

E dove pria pur era bosco e pruno, Vidi sì sciolta ed aperta la strada, Ch' i'rendei grazie a Quel ch' è tre ed uno.

O vivo amore! Come cicco bada,
Qual fugge te, e pone sua speranza

Nei ben mondan, che son men che rugiada!

Lettor, pensa per te, quanta baldanza A seguir la mia impresa presi allora, Che nou tel saprei dir per simiglianza-

Su mi levai, e più non sei dimora, E trovai me a seguitar la voglia

Tanto legger, che me ne segno ancora.

Non spino al piè, nè anco agli occhi foglia Mi facea noia, ond' io seguiva il passo Senza fatica alcuua e senza doglia.

Dinanzi ad una croce, a piè d'un sasso Un romito trovai, che nell'aspetto

Per lunga etade era pallido e lasso. La bianca barba gli listava il petto, Purg I 34-36 E i cigli tanto gli cadevan gioso, Che gli erano alla vista gran disetto.

O padre, che vi state si nascoso In questo bosco in tanta penitenza, Solo per acquistar l'alto riposo, Da poi che Dio nella vostra presenza Condotto m' ha da loco sì loutano, Piacciavi darmi di voi conoscenza. Così il pregai, ond'ello con la mano Le ciglia prese, e la vista scoperse,

Poi mi guardò con volto onesto e piano.

Appresso disse: Da parti diverse Son qui venuto, qual piace a colui, Che per noi morte in la croce sosserse.

Paulo è il mio nome, e oude, e chi già fui, Di più non dico; ma tu come vai

Sì sol per questi boschi oscuri, e bui? La vita, e la mia mossa io gli narrai

A parte a parte, oud'egli a me ne venne, E con dolci parole e care assai La notte seco ad albergar mi tenne.

## CAPITOLO III

L'Autore si confessa dal Romito, poi siegue il suo cammino.

Entrati nel suo povero abitacolo, Sarebbe lungo a dir le cose straue, Ch' ei mi contò d'uno in altro miracolo. La cena nostra su solo acqua e pane, E il letto d'orso una pelle pelosa; E così stemmo fino alla domane. Era la mente mia grave e pensosa, Volendo ricordar ciascun peccato, Che satto i'avea nella vita noiosa.

DITTAMONDO, Quando quel padre, ch'era già levato Per dir sue ore, mi disse: Che hai, Che sì sospiri, e mostri (1) tribolato? Ed io risposi: Ho dei peccati assai, Dubbiosi e gravi; e mi tacetti appresso, E nel tacer languendo lacrimai. In questo tuo cammin se' tu consesso? Risposi: No; ma trovandomi vosco, Questo era quel, di ch' io piangeva adesso. Figliuol mio, disse, il mondo è come un bosco, Pien di serpenti e di fieri animali, E ciascun porta isvaríato tosco; E noi siam tutti mobili e mortali: Onde vegliar conviene, e stare attenti, Per sapersi guardar dalli lor mali. Se il primo nostro e de' nostri parenti Padre avesse provveduto a questo, Ei ci vedrebbe liberi e contenti. Ma di', chè al tuo voler son sermo e presto. Ed io al suo voler tutto devoto, Ciascun' peccato gli sei manisesto. Ma poiche di me su ben chiaro e noto, Diemmi la penitenza tanto dura. Quanto voleva a lavar tanto loto. Già venía il sol per alcuna sessura Del romitor, quando per camminare Mi apparecchiava, e davami rancura. Quand'ei mi disse: Dimmi, che vuoi fare? Io gli risposi: Alleviar quel carco, Che scarcar mi convien sol coll'andare. Tu credi forse, che quinci sia un varco

Securo, come se sossi a Vinegia, E dovessi ir da Rialto a San Marco.

<sup>(1)</sup> mostri Per sembri. an in caps 14. line 4

Già su così, ma tal più nou si pregia: Chè per tutto le strade son qui tronche, Coperte d'erba e di prun che le sregia.

Il monte Gif non ha tante spelonche, Quante si trovan per questo cammino, Nè tante oscure, nè profonde conche.

E non dir, i'son pover peregrino,

Chè i Bacherozzol (1) non guardano a quello,

Purchè possan sar male a lor domino. et est V.

Per tutto posso dir, ch'è baccanello,

E però la tua voglia qui sia stretta, Tanto che attempi il sol, che vien uovello.

Chè molte volte l'uom per troppa fretta, Volendo far, disfà; e dico ancora,

Che quel sa guadagnar, che tempo aspetta.

O chiaro lume mio, risposi allora, Poco sapria, chi dal vostro consiglio Si dilungasse il minuto d'un'ora.

E così per suggir morte e periglio, Credetti a lui, come credere de' Ammaestrato da buon padre il figlio.

Dolce diletto e caro aucora m'è, Quando rimembro le sante parole, Che allor mi disse della nostra fè.

Già era al cerchio di meriggio il sole, Quando parlai con grande reverenza: L'andar mi sprona, e'l partire mi dole.

Quel padre pien di tutta conoscenza M'intese, e disse con soave voce: Tempo è bene omai per mia credenza.

<sup>(1)</sup> Bacherozzol è la lez. della Crusca. « In questo " passo (dice il ch. filologo sig. Parenti) il voca-" bolo è incerto nella lettera e nel senso. Il ms. Estenso " par che legga Baccarezzi; la recente edizione " veneta ha Barcarozzi. Conviene poi adattarne il " significato, o propriamente o per metafora, agli " infestatori delle vie, di cui parla Fazio. "

Indi mi trassi al sasso della croce, Gli occhi portando ove il cammino mio Mi divisò di una in altra foce.

Devotamente il commendai a Dio; Ed egli: Or va, che come salvò Elia Nel carro, si te salvi al tuo desio.

Misimi allor per la mostrata via, Avendo sempre attenti gli occhi e'l viso, Se alcuna cosa avanti m'apparia.

E mentre ch' io guardava tanto siso, Una semmina scorsi assai da lunge Sì sozza, ch' io ne sui quasi conquiso.

E come avvien, che la paura punge L'uom talor, sì che tragge il sangue al core, E l'altre vene per lo corpo munge;

E da poi ch'è ristretto il suo valore, In fra sè di sè stesso si rimembra, Onde racquista il perduto colore;

Si persi io il sangue per le membra Subitamente, e poi così raccolsi In me virtute con colore insembra.

E quanto i passi miei più vêr lei volsi, Ed ella i suoi vêr me, vieppiù brutta A membro a membro la sembianza colsi; Pensa, qual parve a figurarla tutta.

## CAPITOLO IV

Qui trova l'Autere una vecchia laida, che i vuole trarre dal suo buono proponimento.

Siccome presso fui a quella strega, Vidi la faccia sua livida e smorta, Qual preso (1) pare, a cui le man si lega.

<sup>(1)</sup> preso Cioè prigioniero.

LIB. I, CAP. IV. Vecchia mostrava (1) e in su-le gambe storte, Arricciava la carne e ciascun pelo, Come porco per tema talor porta. Tutta tremava, e nelle labbra un gelo Mostrava tal, che non copriva i deuti, Ed era scapigliata e senza velo. Gli occhi smarriti in qua e là moventi Avea la trista, e così shalordita Borbottaudo dicea: Perchè consenti, Perchè consenti a perder la tua vita? Certo to ne morrai, se non t'avvedi (2) Di lasciar questa impresa tanto ardita. Nou per morir, ma per campar mi diedi A seguir tanto ardire, e da più senni Confortato ne son, che tu nol credi. Ben so che al mondo per tal patto venni, Ch'io dovessi morir, e bene stimo Che contro ciò tutti i pensier son menni (3). E si so ancor, ch'io non sarò il primo Nè 1 deretan, che de'sar questa via,

Ch's tutti ne convien tornare al limo (4).

E bestial cosa sarebhe e sollia Di temer quel, che non si può suggire. Questa cotal su la risposta mia.

Ben io t'ho inteso, ma tu non dei ire, Sperimeutando si la tua ventura, In estrani paesi per morire.

(2) Cioè se non sei così avvedulo da lasciar. ecc. (3) menni Strano uso per la rima: e vale da

meno, inutili.

<sup>(1)</sup> mostrava Cioè sembrava. Modo usitatissimo in Fazio, che di già vedemmo averlo adoperato altra

<sup>(4)</sup> Questa è la vera lezione, conforme alla quale il Commentatore del Codice Estense pone questa nota: Cinis es, et in cineres reverteris. Malamente adunque la Crusca lesse all'imo.

Oh, rispos' io, già non è più dura Di fuor la morte, che in casa si senta. Ed ella: Tu non avrai sepoltura.

Questo che sa? Chè il corpo non tormeuta, Nè trova cosa, che gli saccia guerra, Poichè la luce sua del tutto è spenta.

E se nou sia coperto dalla terra, Il cielo il coprirà; nè con più degno Coperchio nïun corpo mai si serra (1).

Trovo non fu delle tombe lo ingegno, Acciocchè i morti ne avesser dolcezza, Ma per i vivi, ch'è d'onore un seguo.

Dissemi allor: Morrai in giovinezza.

Per ch'io risposi: Questa è minor doglia,

Che Γaspettar di morir in vecchiezza.

Chò allor sa buon morir quando si ha voglia Di viver, e quel viver tengo reo Dove l'uom senso a senso si dispoglia.

Di ciò s'avvide il sorte Macabeo, Di ciò s'avvide il sorte Greco, il Magno, E il buon Trojan che tanto d'arme seo (2).

Il ben morire è al mondo un guadagno, E il viver male è peggio che la morte; Faccia uom (3) che de', e non si dia più lagno.

E quella a me: E tu puoi per tal sorte Cadere in povertate infermo e frale, E non sarà chi ti ajuti e conforte.

Di questo, rispos' io, poco mi cale, Che delle due converrà esser l'una, O il mal vincerà me, o io il male.

<sup>(1)</sup> Nec tumulum curo, sepelit natura relictos. Mecenate, citato da Seneca. Coelo tegitur qui non habet urnam. Lucano, lib. 7, v. 819.

<sup>(2)</sup> d'arme seu Vale guerreggiò.

<sup>(3)</sup> Sottintendi ciò.

La povertate e i ben della fortuna Per tutto veggio; e trovo l'un di grande Tal che poi l'altro con same digiuna.

Già su chi visse di fronde e di ghiande:

Nostra natura, quando si contenta, Poco cura di veste o di vivande.

Più son le cose, onde l'uom si spaventa; Che pur non fanno mal, che quelle assai

Che con danno e percosse lo tormenta (1).

Ed ella a me: Or pensa, se tu vai In luogo acerbo, strauo e sconosciuto

E non sappi la lingua, che farai? Le mani e i piè natura per ajuto

Mi ha dato, dissi, e l'argomento tutto, Perchè sarò i'più là, che qui un muto.

Ed ella: Vuo tu un buon consiglio asciutto?

Pensa di viver qui, e stare in pace, E di quel, ch' hai, prendi diletto e frutto.

Lo tuo parlar, rispos' io, non mi piace, Però ch'egli è consiglio da cattivo,

Che mangia e beve e sulla piuma giace.

Chè l'uom non de pur dire, i pappo, e vivo, Come nel prato san le pecorelle;

Ma cercar farsi, dopo morte, divo.

Omai va via, che delle tue novelle Ammaestrato fui, e, poi m'annoja

Ch' hai le sazion (2) che non somiglian belle.

Poiche la si partio dolente e croja, Ed i'rimasi, qual riman colui, Che sa sra sè di sua vittoria gioja,

(1) lo tormenta Per lo tormentano.

<sup>(2)</sup> fazione Per Cera, Aria, Forma, dissero gli antichi dal francese façon. Fra gli altri Brunetto nel Tesoretto, cap. 11, v. 90: E sì dissomigliati Di corpo e di fazione, Di sì fera ragione, ecc. Vedine più esempi nella Crusca: ma è voce andata in disuso.

E poiché sviluppato da lei sui, Lettor, e vidi me disciolto e libro, Presi il cammin tanto dubbioso altrui, Come vedrai dal terzo al sesto libro.

## CAPITOLO V

Qui trova l'Autore Tolomeo, che gli dimanda della sua vita.

Come il nocchier, ch'è stato in gran tempesta, Che se vede da lungi piaggia o porto, Assretta i remi, e sa letizia e sesta; Così avend' io da lontano scorto Uno, in ch'i'sperava alcun consiglio, Accrebbi i passi con lieto conforto. Appena era ito un terzo di miglio, Ch' io gli fui presso, e tauto il vidi degno, Che l'inchinai con la man sopra il ciglio. Poco del corpo, lettor, tel disegno, Bianco era e biondo, e la sua faccia onesta, Con piccoletta hocca, e d'alto 'ngegno. Qual vuol Mercurio, (1) tal parea la vesta, Un libro avea nella sinistra mano, E vella dritta tenea una sesta. E giunto a me costui, più che umano: Rispose al cenno, e disse: In chi ti fidi, Che vai si sol per luogo sì lontano? Senno non sai, se non hai, chi ti guidi, Perocchè tanto è diverso il cammino. Che più appena alcun giammai ne vidi.

<sup>(1)</sup> Mercurio non era solamente il protettore dei mercanti e de' ladri, ma ancora degli nomini dotti. Orazio chiama perciò, nell'ode 17 del lib. 2, quel Fauno che avea impedito ch' ci non fosse schiacciato dal cadere d'un albero: d'ercurialium custes sirorum.

Per cercar, mi son mosso peregrino,

Del mondo quel che ne concede il sole,

E più, se il poter fosse al mio domino.

E qual non può in tutto ciò che vuole, Far gli convien secondo ch' ha la possa.

Cotal risposta sen le mie parole.

Poi soppraggiunsi a lui: Questa mia mossa Non credere si lieve, che per sermo, Udendo il ver, non ti parrà si grossa.

Perchè a suggir la morte, ov'era insermo, L'ardir mi prese, che a sollia tenete, E per consiglio l'ebbi d'altrui sermo.

P non avea d'indirti si gran sete,

Quando ch' i'ti scontrai, qual mi sent'ora, Che m' hai preso il pensier in altra rete;

E però non t'incresca dirmi ancora Più chiaramente, acciocchè me comprenda, Dove tu vai; e un poco qui dimora.

E se starai, non creder che si spenda Indarno il tempo, e sors' è tua ventura Avermi qui trovato, e ch'io t'intenda,

Ch' io so del mondo il modo e la misura, E so dei cieli, e sotto quale clima

Andar si puote, e dov'è gran paura.

O caro padre! Il tempo non si stima Per me, dissi, com'è vostra credenza, E quanto piace a voi, fia la mia rima (1).

Allor gli seci in tutto conoscenza

Del lungo tempo mio senza fren

Del lungo tempo mio senza fren corso. E senza lune, e senza provvidenza;

<sup>(1)</sup> Avrebbe egli mai Fazio usata li strana apocope di rima per rimanenza; ovvero si dee intendere rima per tenore, modo di condursi? l'er certo qui la rima, come altre più volte, gli sa hrutto giucco.

E come me vedendo tanto scorso, Vergogna ed ira punse lo 'ntelletto, E su del sallo mio grave il rimorso; E che per ristaurar tanto disetto,

E non morir nel mondo come belva, Presi il cammin cotal, come ho già detto;

Poi come dentro della trista selva

Una donna gentil m' era apparita,

E destò il cor, il quale ancor s'inselva.

Tutta gli dissi appunto la mia vita.

Ond egli a me: Figliuol, questa tua impresa

Assai mi par da essere gradita.

Ma guarda, che tu sia di tanta spesa Fornito, quanta a tal cammin bisogna, Sì che il troppo voler non torni offesa.

Chè spesso avvien, ch' uom riceve rampogna Di folle impresa, oude sarebbe il meglio

Lasciarla star, che portarne vergogua.

Ed io a lui: Pur mo'a ciò mi sveglio, Come v'ho detto, e seguirò nel core La pecchia per esempio, e per ispeglio;

Che va cogliendo d'uno in l'altro fiore

La dolce manna per luoghi diversi, Di che poi vive, e donde acquista onore. Così pens'io per paesi spersi

Ragunare con pena e con satica

Quel mel, che a me sia dolce ed ai miei versi. Quando nell'uomo un buon voler s'abbica (1) E mancagli il poter, rispose adesso, Atar si de', come la cosa amica (2).

(2) Questo amica pare verbo, usato in neutro assoluto: come se dicesse acconsente, chè acconsentire è far atto d'amico.

<sup>(1)</sup> s'abbica Dee valere si sveglia, e quasi si soprappone ad aluo volere. - Abbicarsi per soprapporsi, ammucchiarsi è di Dante, parlando delle rane, Inf. 9, 78: Fin ch'alla terra ciascuna s' abbica.

E però all'alta impresa, in che sei messo, Giovar ti voglio di alcuna moneta, Sì che ti ajuti a tempo per te stesso.

D'alpi, di mari, e di fiumi s'inreta (1)

La terra, perchè l'uomo alcuna volta

Ci è preso, come verme, che s'inseta.

Onde se non t'annoja, ora m'ascolta,

Sicchè se trovi manco d'alcun passo,

Veggi da te perchè la via t'è tolta.

Così come a lui piacque, sermai'l passo.

#### CAPITOLO VI

Tolomeo mostra all'Autore, quanto volge il mondo, confortandolo al cammino.

Compreso ho bene, figliuol, come tue Se' ito, seguitando l'appetito, Portando come bestia il capo in giue, E che novellamente se partito Dal bosco tenebroso e'tratto a luce, Come nuovo uccellin dal nido uscito. Onde pensando che in te s' induce Desio creato da quella virtute, Che l'uom per dritta via guida e conduce, Aprir ti voglio le cose vedute Per me, e per molti altri, che saranno In parte lume della tua salute. Che all'uom val poco il pentir dopo il danno, E pregiato è il nocchier, che in suoi peleggi Conosce i tempi, e sa fuggir l'assanno. E però quel, ch'io dico, nota e leggi, Acciocché sappi si guidar lo remo, Che la tua barca non rompa nè scheggi.

<sup>(1)</sup> Gioè si cinge, quasi con una rete.
Dittamondo

Ed è più ricco, e meglio storiato.

Or fue partito il tutto, ch' io t'ho ditto, Dai tre primi figliuoi ch'ebbe Noè, Come per molti già si trova scritto.

E questo sue poiche Dio volse che-Fusse il diluvio per strugger coloro, Che non ayean in lui nè amor nè le, Sem ebbe nome il primo, e'l suo dimoro In Asia fu, e quella parte tenne, Ch' è grande per le due e ricca d'oro.

Cam il secondo in Africa ne venne, Ed ebbe terra men che gli altri due;

A ricche pietre e buon terren s'avvenne.

Jaset il terzo in Europa sue,

La qual per gran valor d'uomini è degna, E degne e care son l'opere sue.

Similemente aucora si disegna

Il mondo tutto, e parte in cinque zona, Le tre perdute, e nelle due si regnu.

Per l'acceso calor, che il sol vi spropa, Arde, e combusta è sì quella di mezzo, Che abitar suso non vi può persona.

Le due da lato, ch' en tra il sole e il rezzo, Abitabili sono e temperate,

L'altre morte dal ghiaccio e dal caprezzo.

Or quaudo vai, è buono che a ciò guate, Che v'è una parte ove il giorno è si poco, Che un'ora dura all'entrar dell'estate.

E un'altra, come dico, è che par soco, E così troverai pien di paura

La terra e il mare d'uno in l'altro loco.

Poi si convien guardare e poner cura In qual tempo è men reo l'audar per mare, Perchè venti vi son senza misura.

La nave e il buon nocchier devi spiare, L'usanza dei paesi, e quella vita Che si convien tener secondo l'a're.

E benchè l'arte mia sia mal gradita Per poco studio, in ogni tuo viaggio Cerca prender buon punto alla partita.

Chè quelle cose, che non sanno oltraggio, E che posson giovarne, da usar sono, Come l'altre suggir, che san dannaggio,

DITTAMONDO, Sempre sperando in Quel, ch' è sommo buono; Perchè da lui, come luce dal sole, Discende in noi ciascuna grazia e dono. La voglia stringi, e lascia dir chi vuole, Se giungerai al stretto di Sibilia, Che qual vi passa, spesso se ne duele. E'l faro aucor di Calabria in Sicilia Guarda come traversi, e come raspi, Dove annegan le sirti ogni ratilia (1). Per l'India rado alle porte dei Caspi, Auche per l'Etiopia e per gli Schiavi, Non vi passa uom, che tristo non inaspi (2). Più e più luoghi alpestri, oscuri e cavi Poi mi mostrò formando col suo sesto (3), Che al mondo son pericolosi e gravi. Cosi quel padre e lune d'Almagesto, Tutto t'ho detto, mi disse, secondo La mia promessa, e qual tu m' hai richiesto. Ed io risposi: E del cielo e del mondo M'avete si contento il gran desio, Ch' io veggio chiaro u'm' era più profondo.

(1) ratilia per nave, strane vocabolo in grazia della rima.

Omai, diss' egli, qui ti lascio, addio.

(3) Gioè non inciampi, o simile, detto per si-

(3) Sesto masc. per Sesta, Compasso. Danle perciò chiamò l'Onnipotente (Par. 19, 40): Colui, che volse il sesso Allo stremo del mondo. Passo mal inteso dalla Crusca, e benissimo spiegato dal P. Lombardi. V. la Proposta, ecc., del cav. Monti.

Powxix

#### CAPITOLO VII

Qui trova l'Autore Solino, il quale tutto gli si proffere.

Poich to mi vidi rimaso sì solo, Presi a pensar, sopra i dubbiosi carmi, Il gran cammin dall'uno all'altro polo-E ricordando, non sapea che sarmi, I molti rischi e la sì lunga via, O dell'andar innanzi, o dello starmi. Quando la donna, che mi destò pria Nel tristo bosco, mi disse: Che pensi? Fa quel che dei, e poi ciò che vuol sia. F Sempre il cattivo da vili e melensi Pensieri è vinto, e tal costui è detto, Quale una bestia, ch'abbia manchi i sensi. Così cotesta cacciò dal mio petto Ogni paura, come da Boezio Filosofia le triste dal suo letto (1). Spento ogni mio pensier che movea screzio E dubbio al mio andar, subito presi Consiglio tal, del quale ancor mi prezio. Ond'io col core e con gli occhi sospesi Chiamai a giunte mani in verso il cielo Colui, che mai non ebbe di nè mesi. O sempre uno e tre, a cui non celo Il gran bisogno, e l'acceso desire, Perocchè tutto il vedi senza velo! Soccorrimi, chè solo non so ire. Ed appena ebbi finito quel prego, Ch' io mi vidi uno dinanzi apparire.

<sup>(1)</sup> Quelle che la Filosofia cacciò triste dal letto di Boezio furono le Muse. V. il suo libro De Consol. Philosophiae, lib. 1, pr. 1.

Qui con più fretta i piedi a terra frego Inverso lui, e poiche mi su chiaro, Con riverenza tutto a lui mi piego.

Con un vago latin onesto e caro,

Dimmi chi se', mi disse, e dove vai? Poi gli occhi suoi un poco s'abbassaro.

Com'ei si tacque, così incominciai: Io mi son un novellamente desto.

E'l dove e'l quando, tutto gli narrai.

Appresso anche gli seci manisesto

Di quel romito, a cui la barba lista, Ch'era a veder si veccbio e tanto onesto.

Poi della scapigliata magra e trista,

La qual per dare sturbo alla mia impresa, M' era apparita con si orribil vista:

E siccom' io dopo lunga contesa

L'avea cacciata, e trovato colui, Il qual del mondo i dubbi mi palesa:

E che poiche partito da lui fui,

L'impresa mia si sacea vile e scema: E il consorto ch'io presi; e ciò da cui.

Ciascun d'entrar nella battaglia ha tema, Se non è matto, e quello è più pregiato, Che poiche v'è, più vede e meno trema.

Ma non dubbiar, poiché m' hai qui trovato, Ch' io non ti guidi per tutto il cammino, Purchè dal Sommo il tempo ti sia dato.

Così mi disse, ed io: O peregrino,

Dimmi, chi se'. Ed ei rispose adesso: Anticamente sui detto Solino.

Solin, diss' io, se' tu quel proprio desso, Che divisò il principio, il fine, il mezzo Del mondo e l'abitato, e ciò ch'è in esso?

Colui son io. Onde allora un ribrezzo Cotal mi prese, qual talor il verno A chi sta sermo mal vestito al rezzo.

Per meraviglia al padre sempiterno Mi trassi, e dissi: Indarno onor procaccia, Qual te non prega e vuol per suo governo. Poscia rivolsi al mio Solin la faccia. E dissi: O caro, o buon soccorso mio! Del tutto qui mi do nelle tue braccia. Senza più dire allora ei si partio, Ed io appresso, sempre dando 'l loco, Acceso caldamente d'un desio. Ond'egli accorto: Per ssogare il soco, Mi disse, fa che svampi fuor la fiamma, Chè l'andar senza il dir varrebbe poco. Allor, come il figliuol che alla sua mamma Con riverenza parla, dissi: O sole, In cui non manca di mia voglia dramma; Quel che da te prima l'animo vuole, Si è d'aver partito per rubrica Il mondo; e queste fur le mie parole. Ed egli a me: Nella mia età antica Tutto il notai, bench' ora mal s'incappa L'uom, perche non intende quel ch'io dica. E però teco formerò una mappa, Tal che l'intenderanno, non che tue, Color che sanno appena ancor dir pappa. Acciò che andando insieme pur noi due, E trovandoci a' porti ed alle rive, Sappi, quando saremo giù e sue. E tu, com io tel conto, tal lo scrive.

# CAPITOLO VIII

Termina Solino tutto il mondo sino a mezzedi.

Ouzsto mondo è in tre parti"ripartito, Asia, dico, Africa, ed Europa, Come tu puoi da molti aver udito,

24 DITTAMONDO . Ma perchè Asia più terreno scopa, Prima ti nomerò le sue provincie, E come l'una con l'altra s' indopa. Dal Nilo è bello che qui si comincie, Che vien dal mezzodì per molte lingue E per istrade disviate è schincie (1). L'Asia questo dall'Africa distingue; Cade nel nostro mar solcando Egitto, Di cui le biade sa granate e pingue. Egitto ha Siria da levante dritto. Dall'Austro l'Etiopo, e si divide Da quel di Libia ove il ponente ha dritto. Segue la Siria, che il Giordan recide Dal Libano al mar Morto per Giudea, Dove il Battista il ciel già aperto vide. In Siria è Palestina e Galilea, Saracini, Comagena e Fenizia, Samaria. Nabatea, e Cananea. Col mar di Cipri da ponente inizia

Eusrate da levante, e l'Armen tocca Da quella parte che Aquilone ospizia.

Da mezzodi con l'Arabia s'abbocca.

E da qui muovo vêr levante i passi Dritto, com'arco strale a segno scocca.

Mesopotamia trovo in quei compassi,

Tra l'Eusrate, e il Tigri, e la gran torre, Ch'è vivo esempio a qual superbo sassi.

D'Armenia Eufrate verso l'Austro corre Per lunga via; e Caldea, quando è grosso, Come sa il Nil l'Egitto, egli, soccorre.

Tigri va da levaute nel mar Rosso, Onde in Iudia può ire, a chi aggrada,

Chè'l cammin v'è dalla città di Cosso.

<sup>(1)</sup> schincie parola lombarda, e vale obblique, traverse.

E perche lieve i' passi a questa strada, Imagina, che verso il mezzodì Arabia lasso, ch' è una gran coutrada, Sopra il mar Rosso e sotto Sinal; E dove il monte Casio alto è sospeso, Persia, Sabea, Idumea, e Susal. Ritorno a Cosso, ch'io dissi, testeso, E passo in India, e tal cammin mi piace, Perocche il più bel tempo d'aura è preso. Indïa è ricca e graude e vive in pace, Dal mezzogiorno suso in oriente Sopra il mare Oceano tutta giace. Indo la chiude e serra da ponente, Monte Caucaso ver settentrione, Questi sono i confin dirittamente. E quivi d'animali e di persone Tante son novità, che spesso piange Qual solo va per quella regione. Idaspe, Sigoton, Ipasi e Gange (1) Bagnan la terra, e con grossa radice Maleo vi par, che 'n su molto alto tange. Sotto Scirocco da quella pendice La isola si treva Taprobana, Che quasi un altro mondo la si dice. Non han quei marinar la tramontana, Non sanno che sia Castor nè Polluce, Non san che stella sia virgiliana. Canopo v'è che molto chiaro luce ; La guida loro si sono gli uccelli, Che su e giù volando li conduce (2).

<sup>(1)</sup> V. Beccascio, De Flum., e Plin., l. 6, c. 30.
(2) Della costellazione Canopo, vedi gli scritteri di Astronomia. Intorno a tutto il passo, vedi poi Solino, c. 56. Lugd. 1539, in 8.º Hacred. Vincent.

Gli uomini per grandezza avanzan quelli Di Frigia, ma in ciascheduna cosa Son più bestiali, e di color men belli.

Argira con Crisan, Tellos ed Osa È più isole trovi per quel mare, Di cui la sama tra noi sta nascosa.

Or qui passo Caucáso per trovare

I Seres, gli Attaceni, e anco Batria (1), Che Ocus bagna ed Oxo li si pare (2). Scizia di sopra, e l'una e l'altra patria.

Tante ne son, che quando v'anderemo, Solo il veder ti parerà una smatria (3).

Ma i confini di questo luogo estremo,

È l'Oceano, e il mar Caspio, e il Caucaso, Gog, e Magog sono nel più scemo.

La provincia ch'è al Caspio più nel vaso. È Ireania, ch'ha il capo alla marina, È co' piè giunge Iberïa all'occaso:

(2) V. Solino, c. 52, in pr., e Plinio, l. 6, c. 16.

<sup>(1)</sup> Questo verso nelle edizioni del Dittamondo stava così: Serres, Ouocieres, e anco Batria. In margine ad un esemplare dell'ed. vicentina tutto postillato di mano di l'. C. Zeno, e posseduto dal ch. sig. march. Trivulzio, vedesi scritto Otogoris la grande, e anco Batria, lez. che non sembra da approvarsi. Nella Proposta poi, vol. III, P. II, pag. ccxIII, erasi emendato: Sarapari, Oxi, Tagi, Eniochi, Batria, ecc., colla guida di Plinio, l. 6, c. 16. Ora però ne sembra che la vera lez. debba essere quella che abbiamo inserita nel testo, a conferma della quale veggasi Solino, c. 52, 53, 54.

<sup>(3)</sup> Smatria, questo vocabolo dee equivalere a meraviglia, portento o simile. Non saprei dire se Fazio l'abbia preso da qualche particolare dialetto, evvero creato a dirittura all' uopo della rima.

Partia con questa ad Aquilon confina, Poi fra Tigris ed Indo si distende, Sicchè in ver Austro al mar Rosso è vicina.

In Partia più paesi si comprende,

E Persia e Media e Siria ed Aracusa. Poi da ponente l'altra Media prende.

Poi questa Media da levante è chiusa Da' caspj monti, e prende l'Armenia Di ver settentrion nella sua musa.

L'Armen mi chiama, e faccio quella via, Tra Cappadocia, il Caspio mare, e il monte Tauro e Cerauno chiuso par che sia-

Di Cerauno Tigris surge d'un fonte: L'arca Noè sopra Ararat si mira, Eüfrate la guarda per la fronte.

Asia minore ora a sè mi tira, Cui Cappadocia da levante afferra, Poi da tre parti intorno il mar la gira.

Galazia, Bitinia, Cilicia inserra Pamfilia, Frigia, dove Troja sue, E d'Armenia minor tocca la terra.

Qui passo in Cappadocia un poco in sue, Ch' ivi Armenía a levante la cinge, E Tauro ad Austro con le braccia sue.

Iberia lungo questo si dipinge Tra l'Armenia minore, e il mar di Ponto, E poi Albania al Caspio mar si stringe.

Quest' ultimo paese, ch' io ti conto, Tanto si chiude ver settentrione, Che la palude Meotide affronto, Li dove Europa suoi termini pone.

· . .

#### CAPITOLO IX

Segue Solino il suo dire, e ritorna a settentrione.

Sz il mio parlar per te ben si conchiude, Conoscer puoi, ch'io son dal mezzogiorno Passato alla Meotide palude;

E come l'Ocean gira Asia intorno Dalle tre parti, ed a cui il mar Perso, E l'Indo, e il Rosso, e il Caspio dan di corno;

E dove il Nil la parte per traverso Col mar Mediterraneo, col Tanai, Che in Riseo nasce, e nella Tana è perso.

Qui lasso Europa, Seizia, e il Danai, Drizzando verso dell'Africa il stilo, Dove segnai Egitto, e Sinai.

Libia trovo, ch' ha a levante il Nilo, E tanto è lunga e larga, che a cercarla Non basterebbe, come a Teseo, il filo.

Là son serpenti, di che Lucan parla, Con l'Etiopia al mezzodi si aggiunge; Ben la vedrai, se verremo a trovarla.

Libico mar di verso noi la punge, E tanto si declina in ver ponente, Che con la maggior sirte si congiunge.

Etiopia di sopra in oriente

Con le selve d'Egitto s'accompagna, E di verso Aquilone il Nilo seute.

Dal mezzogiorno l'oceán la bagna, E in vêr Zesiro tanto si distende, Che porge ad Atalante le calcagna.

Segue Tripolitana, la qual prende Trogloti da levante e le gran sirti, Che con Bisazio da ponente intende. LIB. I , CAP. IN.

E se li suoi-confini ben so dirti, Garaman tocca, e sente l'Etiópo Dal mezzodi con altri acerbi spirti.

Poi come più all'occidente scopo,

Trovo Bisazio, e poi trovo Numidia, Cirta, Getulia come gli van depo.

Coteste genti da parte meridia Tien l'Etiopo ver settentrione, Ed han co'Sardi alcuna volta invidia.

D'invêr Zesir in una gran regione Giungi, la quale Mauritania è ditta, E qui son genti uere qual carbone.

Maŭritania da ponente è sitta

Sopra la Malva, e nel meridiano Inverso moute Artix le branche giua.

E invêr Majorca ed il mar Ciciliano Distende, e ritarga la sua piaggia, Ed indi scende il vento tramontano.

Poi dove il sole a vespro par che caggia, È Tingitana, e questa con la coda Perde la terra, e l'Oceáno assaggia.

Gaditan vedi dalla nostra proda,

E di ver Austro volger si diletta

A Gaulea, e a quella poi tutto s'annoda.

E così giunto son fino alla stretta Di Calpe e di Galbine; or qui puoi dunque L'Africa imaginar, ch'è lunga e stretta.

E pensa all'Etiopia con qualunque Provincia nomo, ch'io la trovo sempre Dal mezzogiorno, e questo non falla unque.

Poi dietro all' Etiopia par che stempre Tanto il calore la giacente rena, Che natura vi perde le sue tempre.

Qui sono i gran deserti, e la Carena, E dietro a tutto l'Oceáno poi, Che da levante a ponente incatena.

3o. DITTAMONDO, Di ver settentrione, ove siam noi, D'Africa il nostro mar le piagge immolla Con quanto Libia tien ne'liti suoi. Or perchè veggie fino alla merolla, Le sirti, ch'io nomai, son acqua e terra, Che sempre tira, e ciò che prende ingolla. Qui mi potresti dir: Dimmi s'egli erra Qual si crede Africa il terzo del mondo, Oppur se il vero nella mente serra? Erra per certo, chè, stando al suo tondo, Non giungerebbe a cotanto d'assai, E proprio l'abitato è di men pondo. L'Africa lascio, ch'egli è tempo omui, E torno per volerti divisare Europa, dove il Tanai lasciai, Ma tanto veggio te nel cor restare Sopra pensier, e non parer contento, Che l'ombra del perchè dentro al mio pare. Tutto ciò, che m' hai detto, intendo e sento; Ma com' è ciò, che sì poche province Nomini in così gran comprendimento? Tu déi imaginar, che un regno ha Prince, Duca, Marchese, e Conte, e più paesi, Poi sopra tutti il nome del Re vince;

E l'auno ha settimane, di e mesi,

E in uu sol corpo sono molte membra, Per che, di un parlando, di più intesi. Ma perchè ragionando mi rimembra,

L'Isole Fortunate ti ricordo: Ben le vedrai, se v'anderemo insembra, Se di tanto cercar sarai ingordo.

#### CAPITOLO X

Qui definisce Solino all'Autore il resto della terra.

Sz noti ben come le corde tocco, Tu vedi ch' io sou giuuto nel ponente Al fine dell' Atlante, e del Marocco. E perocchè più là non trovo gente, Ritornar voglio invêr settentrione, Dove lasciai Europa in Oriente. Due Scizie son, l'una in Asia si pone Sopra il mar Caspio, e l'altra si riuchiude In Europa, ove stanno l'Amazzone. Dico della Meotide palude, Dal Tanai di poi verso merigge Bagua il Danubio le sue ripe crude. Dall'altra parte, che borea l'affligge Par l'Oceano co' gioghi risei, Dietro del qual mal sa chi vi s'assigge. Alania, Gozia, Dazia, sperborei, Neuri, Geloui ed Agatirsi abbranca Calibi e Daci, (1) che son crudi e rei. Nell'Ocean, ove la terra manca, Pare il mar Jonio, e quello di Tabbi, Isole e gente in cui natura è stanca. Nou è da toso, che legge l'abbi, Voler passar per la profonda Scizia, Ma da qual più fra noi si sa rabbi (2). Quivi Propanno ed Ipato s' indizia

Con altri siumi, e dove il nome lassa Di ver Zesiro, la Germania ospizia.

<sup>(1)</sup> V. Plin., 1. 4, c. 12, e Solin., e. 20.
(2) rabbi Ciod maestro.

Poi di verso austro trova mon Pireno, E da ponente il mare di Bretagna, Aquitanía e Fiandra tien nel seno.

Rodano, Senna, e l'Escabo la bagna Con gli altri fiumi; e gran province serra: Ricca è molto; e di qui passo in Ispagna.

Galizia trovo al fine della terra, Trovo lo stretto, dov'Ercole segna Che qual passa più in là il cammin erra.

<sup>(1)</sup> Solin., c. 23: Glessaria dat crystallum, ecc.

Questa provincia è bella, grande e degna; E più parrebbe, se quel di Granata Fosse cristiano, che tra questi regna.

Di verso l'aquilon Piren la guata,

Poi da tre parti per lo mare è chiusa,

E in due si parte, tanto è lunga e lata. I maggior fiumi del paese, scusa (1),

Sono Tagus, ed Ibero, e Biti,

Benchè forse tai nomi in lor non s'usa.

Lusitan vede di Castella i liti,

E Majorica, che nel mare è fitta, Portogallo Arragona par che additi.

Segue Narbona per la via diritta,

Lungo il mar nostro su verso oriente, Finchè a Italia Nizza la man gitta.

Italia con l'alpi nel ponente

Della Magna e di Gallia confina,

Si che il bel petto il suo gran freddo sente.

E l'un dei bracci suoi distende e iuchina Verso Aquileja nel setteutrione,

Laddove Istria e Dalmazia è vicina.

L'altro del corpo e coscie e piedi pone Entro due mari, e giunge fino a Reggio,

Dico fra l'Adriatico e il Leone.

Dal mar Leone la Cicilia veggio

Il Sardo, il Corso, ed altre isole molte,

Le qual vedrai se farem quel peleggio. occurred before

<sup>(1)</sup> L'autore del libretto stampato a Udine col titolo di Appendice e Comento ai maravigliosi spropositi di Natanar sul Dittamondo accennati nella
Proposta, dice a che se taluno non voglia fare che
Solino domandi scusa a Fazio per ricordar egli
que' fiumi, con un nome che a quell' epoca forse
più non s'usava, non saprebbe a qual altro miglior
ufficio possa essere destinato quello scusa. » E noi
non sapremmo renderne ragione migliore di quella
dell' anonimo udinese.

Lo Po la bagna con le larghe volte (1), Tevere, Arno, e più fiumi reali,

Che Appennin versa per le ripe sciolte.

Da quella, dove il braccio par che cali, Vede Pannonia, che al levante stende, Tanto che a Galizia dà le ali.

Dal mezzogiorno poi la Grecia prende, E da settentrion la chiude e ciuge La Germania, e con quella s'intende.

Mesïa il più di quel paese stringe Col nome suo, benchè ora Ungheria Con maggior fama quivi si dipinge.

Grecia mi chiama, ed io fo quella via: Sette provincie tien, le cinque in terra E due dentro al suo mar par che ne sia.

Istria, Mesia e l'Egeo mar le serra Dalle tre parti, e Tracia vo' che copoli, Che su ver Susolano un poco asserra.

In Tracia son molti e diversi popoli; Questa con Istro ad Aquilon confina, E da levante con Costantinopoli.

Cumani trovo sulla gran marina, Ove 'l Danubio, ovvero Istro, par ch'entre Per via deserta, lunga e peregrina.

Ora se noti le parole, mentre Ch'io le ragiono, vedrai ch'io son giunto Al mar, che Tanai riceve in ventre,

E dove l'Asia si divide appunto.

<sup>(1)</sup> volte per rivolgimenti, giri.

# CAPITOLO XI

L'Autore domanda a Solino dov' è il Paradiso terrestre, poi trova Roma.

In breve t' ho assai chiaro discoperto Del mondo l'abitato, e come giace; Benchè'l veder te ne sarà più sperto. Così mi disse, ed io: Forte mi piace Il tuo parlar; ma in più d'un punto bramo, Che lo 'ntelletto mio riposi in pace. Dimmi: Quel lungo, onde cacciato Adamo Con Eva su, dov'è, chè tu nol poni Nè sulla terra, nè mostri alcun ramo? Ed egli a me: Diverse opinioni State vi son, ma suso in Oriente Per la più parte par che si ragioni. E questo è un monte ignoto a tutta gente Alto, che giunge sino al primo cielo, Onde il puro aere il suo bel grembo sente. Quivi non è giammai freddo nè gelo, Quivi non per fortuna onor si spera, Quivi non pioggia, o di nuvolo è velo.

Quivi è l'arbor di vita, e primavera Tung y XVIII.

Sempre con gigli, con rose è con fiori,

Adorno e pien d'una e d'altra riviera.

Quivi tanti piacer di vaghi odori

Quivi tanti piacer di vaghi odori Vi sono, e tanta dolce melodia, Che par che quel che v'è vi s'innamori.

Vecchiezza e infermità non sa che sia Giammai colui, che dentro ivi giunge: E questo prova Enoc ed Elia.

Ma muovi i passi omai, ch'altro mi punge. Ed io: Va pur, che dietro alle tue spalle Non mi vedrai più d'un passo da lunge. E così mi guidò di calle in calle Tanto, che noi giugnemmo sopra un fiume, Che si spandea per una bella valle;

Sopra la quale per lo chiaro lume

Del sol, ch'era alto, ivi una donna scorsi: Vecchia era in vista, e trista per costume.

Gli occhi da lei, andando, mai uon torsi; Ma poichè presso le fui giunto tanto,

Ch' io l'avvisava senza nessun forsi, Vidi il suo volto, ch' era pien di pianto, Vidi la vesta sua rotta e disfatta, E raso e guasto il suo vedovo manto.

E con tutto che fosse così fatta, Pur nell'abito suo onesto e degno Mostrava uscita di gentile schiatta.

Tanto era grande, e di nobil contegno, Ch' io diceva fra me: Ben fu costei, E pare ancor da posseder bel regno.

Maravigliando più mi trassi a lei,

E dissi: Douna, per Dio non vi noi Di soddissare alquanto a desir miei;

Ch' io riguardo dall' una parte voi, Che negli atti mostrate sì gentile,

Ch'io dico: il ciel qui porse i raggi suoi.

Poi d'altra parte parete si vile,

Si dispregiata, e con nero vestire, Che mio pensier rivolgo ad altro stile.

Qual piange sì, che vuole e non può dire, Così costei alquanto si disciolse.

Baguandosi nell'acqua del martire:
Ma poichè il core alquanto leua colse,
E che sfogata fu la molta voglia,
Sì rispondendo inverso me si volse:

Non ti maravigliare s' io ho doglia, Non ti maravigliar se trista piango, Nè se me vedi in si misera spoglia;

Ma fatti maraviglia, ch' io rimaugo, E non divento, qual divenue Ecuba, Quando gittava altrui le pietre e il sango. Perchè men suon non diè già la mia tuba, Nè minor fui di sposo e di figliuoli, Nè meno ho sostenuto danno e ruba. Onde quando mi trovo in tanti duoli, E ricordo lo stato in che già fui, Che governava il mondo co' miei stuoli, Piango fra me, chè qui non ho con cui. Or t' ho risposto a quel, che mi chiedesti, Forse con versi troppo chiusi e bui. "Se quel che tutto regge ancor vi presti Tanto di grazia per la sua pietate, Che degli antichi onori vi rivesti, Fatemi ancora tanto di boutate, Ch'io oda, come in vostra giovinezza Foste cresciuta in tanta degnitate, E fino a cui salío vostra grandezza, E la cagion perchè da tanto onore Caduta siete in cotanta bassezza. ) Questo prego le sei con tanto amore, Ch' ella rispose: Al tuo piacer son presta, Ma non sie il ricordar senza dolore. Poi cominciò, e la forma su questa.

## CAPITOLO XII.

Roma parla di più cose con l'Antore, poi gli dice come Giano fu il primo Re de'Latini.

Net tempo che nel mondo la mia spera Apparve in prima qui dove noi stiamo, Dopo il Diluvio ancor poca gente era. Noè, che si può dire un altro Adamo, Navigando per mar giunse al mio lito, Come piacque a colui, ch'io credo ed amo;

E tanto gli fu dolce questo sito, Che per riposo alla sua fine il prese Con darmi più del suo, ch' io non ti addito.

Giano appresso a dominarmi intese, E costui mi adornò d'una corona, Insieme con Jaset e con Camese.

Italo poi un'altra me ne dona.

Sì se' Saturno, che di Creti venne, Lo qual molto onorò la mia persona.

Ercole, quel che nelle braccia tenne Pallante, per lo suo valor, non meno Che gli altri, fece ciò che si convenne.

Evandro con gli Arcadii ricco e pieno Una ne fabbricò nel nome mio,

Maggiore assai che gli altri non mi feno.

Roma. Aventino, e Glauco non oblio, I quai men fenno tre, tal che ciascuna Per sua beltà in gran pregio salio.

E sì m'era allor dolce la fortuna, Che da Oriente a me venne il re Tibri,

Al qual piacendo ancor, me ne se una.

Ma perchè d'ogni dubbio ti delibri, E sappi ragionar, se mai t'affrouti Con gente a cui diletti legger libri,

Piacemi ancor che più chiaro ti conti. Sappi, queste corone ch' io ti dico, Mi fur donate dentro a sette monti.

Ma qui ritorno a Giano mio antico.

Del qual ti ho detto, che dopo Noè

Gli piacque il luogo dove i' mi nutrico. De' Latin fu costui il primo re, Pien di scienza e cotanta virtute, Che di molte gran cose al mondo se.

Costui trovò le geuti si perdute

D'ogni argomento, che a fredde vivande Viveyan, come bestie matte e mute. Chiare fontane ed erbe crude e ghiande Eran lor cibo, ed abitavan sparti

A libito ne' boschi e per le lande.

Esso li ragunò da tutte parti,

E raddrizzolli nel vivere alquanto, Mostrando loro e disgrossando l'arti.

Della sua morte si fece gran pianto, Sette e venti anni regnò, e tra lor era Tenuto, come è or fra noi un santo.

E s' io debbo seguir ben mia matera, E del caldo desio, del quale asseti, Trarti la brama, come l'hai, intera,

Dir mi conviene siccome da Crcti Saturno sen fuggio e venne a Giano, Perchè il figliuol nol prendesse in le reti.

Crudele e pronto a mal tratto villano, Avaro, sì che sempre il puguo serra, Costui dipingo e con la falce in mano.

Tre figliuoli ebbe, Iddii nomati in terra, Nettuno l'un, qual si dice marino, Dal mar sorbito nella trista guerra;

L'altro su Pluto, del quale il destino Fu tal, che avendo un paese in governo Salvatico boscoso e pellegrino,

Lo padre suo per gola, s' io discerno, Del regno, il fe' morire a tradimento, E nominato fu Dio dell'inferno;

Giove regnava, secondo ch'io sento, Sotto l'Olimpo, che pria prova il gelo Che il sol del tutto a Virgo scaldi I mento.

Costui, perch'ebbe ognor diletto e zelo Nell'alto monte, ed attese a virtute, Si disse dopo morte il Dio del cielo.

Ora vedendo le mortal ferute De'suoi fratelli, il padre cacciò via, Sì per vendetta e si per sua salute.

#### CAPITOLO XIII

Dice Roma di Pico, di Fauno, di Latino, d'Enea e d'altri.

Doro Saturno Pico il regno tenne,
Cui Circe per amore in odio colse,
Tanto che il trasformò di pelle in penne.
Costui per buon augurio il pico volse
Portare in arma, e vinto il nemico,
Vejenza combattendo prese e tolse.
E in questo tempo appunto ch'io ti dico,
Vennon di Grecia, e fra noi si piantaro
Con altre piante la mandorla e il fico.
Un anno e trenta appunto terminaro
Quando costui perdeo la mortal gloria,
E che sue membra alla madre tornaro.

<sup>(1)</sup> maestrio per operazione, atto da maestro.

Seguito qui di Fauno a far memoria, Che appresso lui il paese costrinse, E tennel con grandezza e con vittoria.

Fu pro, nè mai ai suoi servi s'infinse, E sì gli piacque la città Sabina,

Che assai la crebbe e d'un bel mur la cinse.

Fatua su sposa ed indovina,

Della qual poi il nome si divelve Di Fata che prenunzia le destina.

Costui, cacciando al bosco, tra le belve D'una saetta fu ferito e morto, E nominato Pan Dio delle selve.

Tanto era il tempo ancor da Noè corto, Infino a questo che qui ti disegno, Che il viver bel non era ancora scorto.

Facean le geuti di scorza di legno I libri lor, che di fogli di carte Non era assottigliato ancor l'ingegno.

Assai seppe costui di ciascun'arte, Ventinov'anni visse, e quando in pace Guardò'l suo regno, e quando 'l se' con Marte.

Qui seguita Latin, del qual mi piace Ragionare, perocchè seppe molto D'ogni scienza, su prode, ed audace.

Da lui deriva e da lui anco è tolto Onde ogni Italian Latino è ditto, Molto fu franco largo e bel di volto.

In questo tempo per lo mondo afflitto Enea e i suoi, come Virgilio dice, A piaggia venne in questa parte dritto;

E dismontando presso a mia pendice, Il pan mancando, del luogo s'accorse Dove piantar dovea la sua radice.

E vie men fue del suo fato in forse Allor che vide Evandro e Pallante, E che il bel segno dell'aquila scorse. Chi dir potrebbe per ordine, quante Novità sur poiche l'animo sicca (1) Di starsi qui e più non ire avante?

Contro Camilla bella, franca e ricca, E contro Turno e i suo' Rutoli ancora Lavinia vince, onde Amata s' impicca.

Lavinia vince, onde Amata s' impicca.

La città di Preneste sece allora. E per Lavinia edisicò Lavino.

E re tre anni e sei mesi dimora.

Cotale su alsine il suo destino,

Che Mezenzio per vendetta l'uccise, E qui finto il suo lungo cammino.

Similemente Evandro a morte mise,

E lor due regni allora uno si fenno: Ascanio il tenne nipote di Anchise.

Di larghezza, di prodezza e di senno Somigliò il padre, e per quel che si udio, Del corpo ancora io lo medesmo impenno.

Da quei discese il buon Cesare mio, Con altri molti innanzi a lui e poi, Li quai fur fermi sempre al mio desio.

Ordine dato a tutti i fatti suoi,

Alla vendetta dei due re attese, decente di #4. Come per molti avere udito puoi.

Mezenzio uccise, e la sua gente prese, E tanto era d'angoscia e d'ira pieno, Ch'arse e distrusse tutto il suo paese.

Poi verso più provincie volse il freno Per gran virtute, e con l'ardita spada Le vinse, e sottomise il bel terreno.

Ma prima che più qui avanti io vada, Devi saper che da Lavinia nacque Silvio Postumo che molto alto bada.

<sup>(1)</sup> poiché l'animo ficca Vale a dire poiché risolvette nel suo animo, deliberò.

Silvio su detto chè la madre il tacque E tenne in una selva ascoso, e sorse Ch' era per tale a cui sua vita spiacque.

Postumo il seguitò, chè, poichè morse

La morte il padre, uscio dalle sue veste, Che nel suo corpo la madre gli porse.

In questo tempo colui per Oreste

A Delfo morto fue dentro del Tempio, Che al mal di Polissena ebbe si preste Le mani, e se' delle Amazzoni scempio (1).

## CAPITOLO XIV

Dell'edificazione d'Alba, di Ascanio, e delle estranee genti.

Sor per l'augurio d'una porca bianca, Che con trenta porcelli apparve dove Alba si edificava, il nome abbranca. Qui pose il suo diletto più che altrove Ascauio, e capo ne fe'del suo regno, Che poi fu ricca e bella ad alte prove. Otto e trent' anni costui re diseguo, E dopo lui seguio Silvio Postúmo, Del qual ti dico che assai ne fu degno. Per che non men del suo fratel l'allumo Di gran franchezza e di nobile core E d'ogni onesto e cortese costumo. Molte battaglie fe' per suo valore, E molto assimiglio 'l suo padre Enea: Nove e vent'anni visse in tanto onore. In Grecia in questo tempo si vivea Codro, che corse alla morte d'involo Per dar vittoria a quei che seco avea.

<sup>(1)</sup> Pirro, figlio di Achille.

Non fece più ardendo nel lenzuolo Giano per me, nè col fiero coltello, Qual Codro, dico, a scampo del suo stuolo.

In questo tempo, che qui ti novello (1), Samuel a Saul regno promise,

Quando a lui gio per trovar l'asinello.

E poichè morte il primo Silvio uccise, Silvio Enea vi rimase ereda, Che molto studio poi in esso mise.

D'ogni valor la sua vita correda, Pay vii. 114 Trenta un anno tenne in suo domino

Lo regno tutto, per quel che si creda.

Seguío appresso Silvio Latino,

E nel suo tempo Andromaco visse, Che di Ferus onora il suo cammino.

E per Filisto affricano si scrisse Che in questo tempo fu fatta Cartago Per Cartadoro, e giuro così, disse.

Giustin con lui non s'accorda d'un ago, Ma dice: Dido fue, la qual nel foco Entrò per guardar sede al primo vago.

E da costor si parte più che poco Virgilio, e conta, come Dido tenne Euea nel letto (2), e come se' quel loco.

Or non so io ben da quali penne Uscío più il ver, perch'io non era al mondo, Come tu puoi veder, quando ciò venne.

E qual l'opinion tien del secondo Di questi ch'io ti nomo, e qual del primo, Ma più del terzo, perch'è di più pondo.

<sup>(1)</sup> ti novello Cioè ti racconto.

<sup>(2)</sup> Cosi PAriosto, Fur. 35, 28:

<sup>&</sup>quot; Dall'altra parte odi, che fama lascia "Elisa, ch' ebbe il cor tanto pudico;

<sup>«</sup> Che riputata viene una bagascia

<sup>&</sup>quot; Solo perchè Maron non le fu amico.

Tu vedi ben così, com' io ti limo Il tempo passo a passo degradando, Per venir del tuo prego tosto all' imo.

E in questo tempo che qui vo notando, Gad e Natano lucidi nel vero

Molte cose mostrar profetizzando. E Davide in Giudea l'ardito e fero

Gigante di Golia avea già morto, Ed era re di tutto quell'impero.

Venti e trent'anni costui, ch'io ti scorto (1),

Visse signore, ed appresso seguio Alba Silvio prudente ed accorto.

Costui su sempre, per quel ch'io udio,

A guardia del suo regno franco e presto,

Cortese ai buon e rio a ciaseun rio.

Trentanoy' anni visse assai onesto,

E disse Sannio allora, per che in guerra

Più tempo su, siccome è manisesto.

E poi che morte le sue luci serra, Silvio Egitto a lui successe e prese

A governare tutta la mia terra (2).

Ventiquattr'anni visse nel paese;

Ma quando a Lachesis manco del lino, Any Silvio Capis al bel doininio intese.

Capua se' costui con buon destino; Otto anni e venti tenne il reggimento,

Giusto si vide e con dolce latino.

Seguio appresso lui Silvio Carpento, Che tredici anni il regno poi governa Si ben, che il popol suo ne fu contento.

<sup>(1)</sup> ch' io ti scorto Vale a dire di cui io ti fo scorto, di cui ti narro.

<sup>(2)</sup> V. Cassiodoro Chron., da cui pare che Fazio abbia presa questa successione dei re Latini.

Ma qui è bel, ch'io ti mostri e discerna Quante Sibille suro, e il tempo e il dove, Sicchè ne allumi ancor la tua lucerna.

Dieci ne sur, che ser di lor gran prove:

Cassandra del re Priamo su una,

Che mal negò la sua promessa a Giove (1).

Questa a' Trojan dicea lor rea fortuna, Ma che giovava via men, che al folle Che corre al monte per prender la luna.

Rotte le furon l'ossa e le merolle

Per dire il vero, secondo ch'io udio:

E così va quando può chi ciò volle.

Ben vo che noti e scrivi, figliuol mio,

E per Priamo facci di ciò prova, Che contro l'ira e il giudizio di Dio Ricchezza, senuo e franchezza non giova.

### CAPITOLO XV

Quante furono le Sibille, e fino al nome di Giulio.

La Delfica Sibilla a Delfo nacque,

La qual più tempo innanzi al mal di Troja

Profetizzando il suo dolor non tacque;

E vide aucor come la nostra gioja, Dico di Cristo, venir qui dovea

A soffrir morte per trarci di noja.

2. Fu la Cumana che condusse Enea

Per lo inferno a veder di ramo in ramo Quel frutto che da lui seguir dovea.

3 Persica l'altra, e io così la chiamo, Perchè nomar intesi così lei,

4 Nè vide men che quella di Priamo.

<sup>(1)</sup> Non a Giove, ma ad Apollo negò la sua promessa Cassandra. V. i Mitologi.

Di Silvio Carpento al tempo costei, Re degli Albani ch'io nomai di sopra, Allumino di sè Persi e Caldei.

Seguita or la quinta ch' io ti scopra: Questa nel lempo, che Numa Pompilio Regnava, dimostro la sua bell' opra.

E tanto visse, s'è nel ver Virgilio, Che morì Numa, e tenne la corona, Come udirai avanti, Tullo Ostilio.

Questa ch'io dico nacque in Babilona, Eritrea fu nomata, e la fiorio,

La sesta Samia nominare udio,

Ovver Beneventana, e questa assai Profetizzando disse l'esser mio.

Negli anni suoi appresso mi trovai Tullo Ostilio, il qual si visse meco Si ben, per suo valor, che assai l'amai.

Ancor nel tempo che a mente ti reco, Della Cumana a più parlare udia, Che la grazia del cielo era già seco.

Cacciati i re dalla mia signoria, Sentii dell'Amaltea ragionare,

E ricordare alcuna prosezia.

Apparve al tempo che Alessandro visse,
E questa udii tra miei molto lodare.

Ma quella che più altamente scrisse, La Tiburtina su, ch'a Ottaviano Chiaro di Cristo la venuta disse.

Quei versi che ne se', qui non ti spiano (1);... La Chiesa i canta al tempo dell'Avvento, Se veder li vorrai, tu gli hai tra mano.

<sup>(1)</sup> qui non ti spiano Cioè qui non ti pongo sou occhio.

Or vo' tornare al mio proponimento, E seguir oltre lo mio lungo tema, Dov'io lasciai di Silvio Carpento.

Dico che poichè il mondo di lui scema, Tiberin suo figliuolo il regno guida Sì ben, che alcun per forza non istrema.

E secondo che ancor la fama grida, Albula, che allor perdè il suo nome, Di questi fu sepolcro ed omicida.

Otto anni tenne d'Alba il dolce pome, Poi dopo lui Silvio Agrippa regna: Che ben prender la seppe per le chiome.

Al tempo suo la chiara luce e degna Di Omero risplendea poetando,

Secondoche Ieronimo disegna. Venti e venti anni potean esser, quando A quel signor, del quale ti ragiono, La morte tolse d'Alba ogni comando.

Or per voler seguir, siccome io sono Venuta sino qui, l'un dopo l'altro,

Romolo (1) dietro a codesto ti pono. In armi fiero, ardito e molto scaltro, Crudele e vago di occupar l'altrui, Il suo non dar, se non potea far altro.

Io era ancor donzella, quando fui Subitamente assalita e rubata Con tutta la sua forza da costui.

Ma tanto ti vo'dir, e tu ci guata:

Ch'ogni crudele, ogni superbo aspetta,

Dato il danar, ricever la derrata.

Costui, che in questi vizi si diletta, Nel suo palazzo fu con sua famiglia Fulminato dal ciel d'una saetta.

<sup>(1)</sup> Romolo o Aremolo. V. la Cronica già citata di Cassiodoro.

Ma che val ciò? Esempio non si piglia. Di tai giudizi, e la più parte ancoi Un Capaneo ed un Neron somiglia.

Ventinov' anni visse costui, poi

Ch' ebbe la signoria al suo domino.

Così si scrive e dicesi fra voi.

Appresso lui visse Silvio Aventino, Lo reguo prese, e qui misura e peso-Prima fu dato a ciaschedun Latino.

Ben su per lui il paese diseso,

Sette e trent'anni visse in sua possanza,.
Da Romol nacque ch' io nomai testeso.

La sepoltura sua tanto gli avanza

Perchè diè il nome ad un de'miei bei monti, Che perpetua ne fe' la nominanza.

Apri gli orecchi, e tienli attenti e pronti

A quel ch' i'dico, sicchè se giammai Ne parli con altrui, il ver gli conti.

Un fratel ebbe questo re assai

Cortese e prode, Giulio Probo dico, Avo di Giulio Procolo, ch'io amai;

Da cui deriva poi quel nome antico De'Giulj, che nel mio grembo ben tenni, Ai quali vid'io il cielo molto oblico,

E talor dritto come stral che impenni (1).

<sup>(1)</sup> che impenni Cioè che voli: e nota gli strani i usi che l'Autore fa del verbo impennare, avendolo già nel cap. XIII portato a significare scrivere, o quasi raccontare colla penna.

Dittamondo

### CAPITOLO XVI

Dice Roma di Silvio, e di altri fino a Romolo, e la sua morte.

Seppellito Aventin dove hai udito, Prese Silvio Procás la signoria, Che su bisavo al mio primo marito. Or qui di grado in grado par che sia Parlando esteso dove a Orosio piace Prender principio della storia mia. Appunto in questo tempo per Arbace La monarchia giù cadde degli Assiri, Che su si grande al mondo e tanto audace. Oude se tu dirittamente miri, Conoscer puoi che allor la mia si avanza Che cadde quella agli ultimi sospiri. Tre anni e venti tenne la possanza D'Alba costui con tanto di valore, Che assai ne prese il popolo baldanza. Due figli ebbe, l'un fu Numitore, Amulio l' altro, ed al primo scadea La signoria, perocch' era maggiore. Ma non andò così, come ir dovea, Chè a Numitor Amulio tolse il regno; E tolse la sua figlia Silvia Rea, Poi come uomo d'ogni vizio pregno Alla Dea Vesta la vergine diede, Perchè di lui mai non fosse sostegno. Ma nota, figliuol mio, che non procede Le volte più all'uom così la cosa, Come nel suo pensier ragiona e crede. Dico che stando nell' ordine ascosa, Due figliuoli ebbe, comechè si scriva,

Da cui non so, ma bei quanto una rosa.

Gettar gli sece lungo la mia riva Questo crudele avvolti nella sascia,

E lei ancor seppellir viva viva.

La opinione sra gli autori lascia, Se suro o no lattati da una lupa,

Che d'altro cibo convien ch'io ti pascia.

Così l'avaro crudelmente occupa

Lo regno tutto, ma se guardi bene La fine, se mal fe', fu rea e strupa (1).

Qui di Saturno e Lajo mi sovvene,

Che mandar per morire i lor due figli,

Di che sentiron poi tormento e pene. Folle è chi crede, che per suoi consigli

Rimover possa l'ordine del cielo, Se non con santi preghi in che vigigli.

Cresciuti i due gemelli, e messo il pelo,

E stando con pastori alla soresta, Tenean di signoria costumi e zelo.

Onde essendo insïeme ad una festa, Fu preso l'uno e al suo avol menato,

L'altro fuggio per tema della testa.

Ma vedi, spesso avvien ch'uomo è turbato Da cosa, e piange perchè gli è contrara,

Che poi gli torna in grandezza e buon stato.

Similemente a costui parve amara

La sua presura, e, dove temea forte, Gli tornò poscia in dolce cosa e cara.

Che per questa cagion sur grandi in corte Con Numitore, e vendicaro ancora La madre lor della spietata morte.

Cotale posso dir ch' io era allora, Qual'è il pomo maturo sulla rama, Che poi si guasta se più vi dimora.

<sup>(1)</sup> strupa per brutta.

Ora lo cielo che ogni cosa chiama Ad ordinato tempo, li suoi lumi Volse ver me per darmi onore e fame.

I due gemelli che per bei costumi Nomare potrei Castore e Polluce, E di beltà, per quel ch'avviso, numi.

S'innamorâr della mia bella luce;

Ma l'un fu morto, e qui si tace il come, L'altro rimase sol signore e duce.

Dal nome di costui presi il mio nome: E certamente il primo sposo fue,

Che sentisse il piacer del mio bel pome.

Più e più gioje portai delle sue,

Ed infra le altre una maggior cintura, Che Dido non se' sar del cuo' del bue (1).

Pensa, al mondo non è cosa sicura, E folle è qual vi crede fermo stato, Che quel ch' è più è pien d'ogni paura. Questo marito mio ch' io ti ho contato,

Essendo presso Capra alla palue, Apparve un tempo con vento turbato.

Tonando la tempesta cadde giue,

E comeché rapito o morto fosse, Per me dappoi non si rivide piue. Se di lui m'arse il core, e se mi cosse,

Pensar lo déi, chè a dirlo sarebbe Un rinovare duolo alle mie angosce, E dir non tel saprei, sì me u'increbbe.

<sup>(1)</sup> Forse cuoio in questo verso va scritto intiero e pronunciato come se stesse cuoj, al modo di que versi: Ecco Cin da Pistoia, Guitton d'Arezzo. — Sulava di gennaio come d'agosto; sul cui esempio piacque anche al Parini di scrivere Noia le facezie e le novelle spandi.

### CAPITOLO XVII

Lamentasi Roma della morte di Romolo e del rapimento delle Sabine.

DA Die dico che vien ciascuna grazia, Allor ch' io penso nel principio mio, Quanto su poco e quanto poi si spazia. Questo mio bene e questo mio desio Fu nella vita sua si satto e tale, Che ciascun mio l'aveva per un Dio. Per povertate che avesse o per male, Come ti ho detto, essendo ancor pastore, Mai non perdeo l'animo reale. Ma del poco che avea faceva onore A'suoi compagni, ed era tanto giusto, Che il tenevau fra lor come signore. Bel fu di volto, di membra e di busto, Forte, leggero e di grande intelletto, E molto temperato nel suo gusto. E poi che di me amar prese diletto, Caldo, nè freddo, nè pioggia di autunno Il tenne un di a far mio pro nel letto (1). Per gran disdegno le Sabine funno Da lui rapite d'una in altra terra Alla gran sesta satta per Nettunno. Per questo, se la mente mia non erra, Tanto dolor negli offesi s'impetra (2), Che quivi incominciò la prima guerra.

(2) Gioè si mette e si consolida come pietra-

<sup>(1)</sup> Cioè non lo rendette pigro a procurare il mio vantaggio.

54 DITTAMONDO; Il mio signor, che a ciò mai non si arretra. Acrone uccise, e la sua spoglia osserse A Jupiter che nome avea Feretra: E le città, ch' eran tanto diverse E da me schise, alla mia signoria Per sua virtù sottomise e converse. Per doni e per promesse fu Tarpia Condotta a me tradir, ma nella fine Il danno fu pur suo s' ella fu ria. Quindi col pianto le donne Sabine De' padri e de' mariti sêr la pace, E duo fêrsi uno nelle mie confine. Ingrato è ben colui, a cui l'uom face Onor e pro, e pien di gran superba Se il benefizio ignora e se lo tace. Io era tra codesta gente acerba, Quando m'apparve questo signor degno, Qual è l'agnel senza pastore all'erba. E così il ciel, ch' era gravido e pregno, Per farmi donna a governare il tutto, Costui elesse a cominciare il regno. Pensa s' io era allor di poco frutto, Che per necessità fe' nel mio sito La casa di rifugio e di ridutto. Morto costui, così come hai udito Di sopra dirmi, della morte ascosa Diverse opinion ne su sentito. Ma quel che più la gente in ciò riposa, Procolo fu, il qual parlò dappoi, Al qual dieder più fe' che ad altra cosa. Ei m'ha detto, diss'ei, ch'io dica a voi. Che senza fallo il mondo ancor sarebbe Tutto di Roma, e fie vinto per noi. E poi che ragionato così m'ebbe, Sopraggiunse: Dirai, ch' egli usin l'armi,

Contro le quai nessun valor potrebbe.

Discese egli dal ciel per annunziarmi Ouel ch' io v' ho detto, e poi al cielo ancora Che ritornasse infra le stelle parmi.

Per questo in pace il popol mio dimora, Che contro i senatori era sdegnato,

E nominato fu Quirino allora.

E perchè veggi ben ciascun mio stato, Notar ti vo'dal principio del mondo Il tempo ch' era sino al mio passato.

E ciò da me non dico, ma secondo Eutropio che gli ha partiti e distinti, E compreso ne ha il vero sino al sondo.

Lustri ottocentosessansei e venti Eran passati già e tanto piùe,

Quanto tu sai che d'un sa quattro quinti;

Ed eran da ottanta otto e due Dall'arsion di Troja fino a me, Se quarantotto mesi vi pon sue.

E questo primo mio marito e re Da due e mezzo visse meco e stette; (Or pensa quanto bene in poco se').

E forse ancora un mezzo men di sette, Dal giorno in qua che di Fausto Laurenza Gli seo sentire il miel delle sue tette;

In sino al fine che l'alta potenza,

Come hai udito, il trasse suso al cielo, Io dico alla sua quinta intelligenza (1);

Laddove il padre con benigno zelo Racchiuse lui con le sue ardite braccia, E ricopersel col suo caldo velo, Di che poi non sentì freddo nè ghiaccia.

<sup>(1)</sup> Cioè al Cielo di Marte, che, secondo il sistema Tolemaico, è il quinto. Gli Scolastici poi assegnavano a ciascun Cielo alcune Intelligenze, le quali presiedevano alla sua revoluzione. Onde Dante nelle Canzoni: Voi, che 'ntendendo, il terzo Ciel movele, ecc. and of Par. XXVIII. 75-78.

#### CAPITOLO XVIII

Conta Roma di Numa Pompilio e di Tullo Ostilio.

Ora hai udito brevemente i casi Come donzella fui, e venni sposa, E come dopo vedova rimasi.

Tal era io alsor, quale una rosa

Ch'apre le foglie e fassi d'ora in ora Agli occhi altrui più bella e più formosa.

Numa Pompilio di me s'innamora,

Il qual del mio piacer tanto su degno, Quanto alcun altro, ch' io sapessi allora.

Venti e venti anni e due tenne il mio regue Con tanta pace, che quando vi penso, Per meraviglia ancor io me ne segno.

A far nobili tempj ei pose il senso, Acciocche quivi sosser venerati

Tutti i lor Dii con mirra e con incenso.

Magnifico su egli, e ai scongiurati Demon credette, sì che dopo morte Nel suo avello i libri fur trovati.

Giustizia tenne viva, serma e sorte, Più leggi sece, e presene d'altrui,

Li quai lui onoraro e la sua corte.

Pomponio su il padre di costui,

Dico sabino, e di Tazio parente, Dal quale ossesa, poi servita sui.

Questo mio sposo su tanto intendente, Che per trovar Pittagora si diede, Lo qual solo a natura pose mente.

A Crotona passò, la qual si crede Ch' Ercole sosse cagion del suo sito, E per Ovidio ancor se ne sa sede (1).

<sup>(1)</sup> Met., L 15, in pr.

LIB. I - CAP. EVIII. Visse signore il tempo ch'hai udito, Morío di morbo, e in Gianicolo monte Fu .con gran pianto appresso seppellito. Chiusa nel manto, il vel sopra la fronte, Nascosa Egeria alla selva sen gio, Dove Diana la converse in sonte; E benché questa trasformasse in rio, Assai mi parve minor maraviglia, Che quando Ersilia su nel ciel salio. Asciutti gli occhi tristi e le mie ciglia Nel pianto doloroso, Tullo Ostilio Vago di me per sua donna mi piglia. E se con pace mi accrebbe Pompilio, Costui con guerra, e certo assai gli avvenne, Si destro il vidi e di fermo consilio, Tauto su siero ed aspro in arme, cheune Piansero i Fidenati alcuna volta, Che contro lui aperte avean le penne. La guerra cominciò acerba e folta Contro gli Albani e Mezio lor signore, Per poca cosa, dico, e non per molta. Qui fu l'aspra battaglia e il gran dolore Da tre a tre, e Tito Orazio solo Allor mi ritornò l'anima al core. Chi ti potrebbe dire il pianto e il duolo Del vecchio padre, che dopo i due morti Vide a morte dannar l'altro figliuolo? Ben deon, come qui Tullo, essere accorti I gran signor, sicchè la pïetate Talor chiuda a giustizia li suoi porti. Costui vid'io di tanta nobiltate, Che primo usò corona e real vesta, Ch'altro Latin in simil dignitate. Costui sul Po, dove ancor par la testa,

Fe'la città di Ostilia bella e cara: Di sama il grido il nome manisesta. Con gli occhi tristi e con la bocca amara Cacciò i Sabini al malizioso bosco, I quai contro di lui preso avean gara.

E qui su più amaro ancora il tosco, Il quale agli Vejenti se' sentire,

Che il colore cambiar di vivo in fosco.

L'abitar suo, com' hai potuto udire, In Veja su, e là di ricche mura

Ei se'un palagio bel quanto so dire.

Molta ebbe, finche visse, di me cura,

E non men quanto (1) il mio secondo sposo Accrebbe con beltà la mia cintura.

Di Mezio re ancor prendo riposo,

Che squartar se', e dissar la sua schiatta,

Perchè di lui tradire era stato oso.

L'anima alsin dal corpo gli su tratta, Dove starsi credeva più sicuro,

Dal folgor che per l'aer si baratta.

E se qui appunto il tempo ben misuro, Due anni e trenta avea, dal di ch'io il tolsi,

A quel che venne si torbido e scuro.

Certamente di lui tanto mi dolsi,

Quanto donna dee far di buon marito; E non sola io vestir a ner mi volsi, Ma anche il popol mio vidi smarrito.

# CAPITOLO XIX

Di Anco Marzio, di Tarquinio Prisco, e del Campidoglio.

Veder ben può qual nel mio dir si specchia, Che quando piace al Ciel che alcun sormonti, Ogni argomento al salir gli apparecchia.

hali

( Pug 7.76

<sup>(1)</sup> quanto in vece di che. E vale a dire che Tullo Ostilio accrebbe di bellezza Roma non meno che il suo secondo sposo, cioè Numa.

In sacra via si visse, ed ancor quivi Lo vidi seppellir in carne ed osse, E poi che gli occhi miei de'suoi fur privi, Tarquinio Lucie Prisco a sè mi prese, Così com' Anco volse e piacque ai vivi.

Otto anni e trenta al mio onore attese, E vo'che sappi, che per adornarmi, Egli assai più che alcun dei primi spese.

Ricchi edifizi e grandi fece farmi,

Per ch'io d'alcuno ragionar ti voglio, Che a lui se' onore ed a me ancora, parmi.

Io dico che il mio nobil Campidoglio Fabbricar sece, il qual per una testa Il nome prese, e segno su d'orgoglio.

Un altro anco di sollazzo e sesta

Vi fece fare, e questo su si vago, Che ognun dicea: Che maraviglia è questa?

Ancor per portar via il sango e il brago Per le mie strade chiaviche se sare,

Che molto a tutti i miei su grande appago.

Quel che or dirò è bello da notare: Costui fu greco, e la fortuna il porta Con la sua donna meco ad abitare.

Com' egli entroe dentro alla mia porta, L'Aquila scese e trassegli il cappello, E con gli artigli suoi nell'aere il porta.

Poi si caloe, e ritornossi ad ello,

E su la testa si ben gliel rimise, Che ne sece ammirare e questo e quello.

Tanaquilla di ciò verso lui rise, Siccome quella che grande speranza Nel bell'augurio, ch'ella vide, mise.

Fiero su in armi, e più di gran possanza, E vago d'allargar i miei confini,

Largo intendente e di cortese usanza. Costui vittoria prese dei Latini,

Costui a' Toschi molte città tolse, Costui se' pianger più volte i Sabini, LIB. I. CAP. XX.

Costui su il primo che il trionso colse, E che lo numer del Senato accrebbe, E che sul Tebro un ponte in archi volse.

A costui tanto di Servio increbbe, Vedendolo in servaggio con la mamma, Che con molto piacer il tenne e crebbe.

Al qual fanciul su vista una gran siamma Sopra la testa, stando nella cuna; Arder parea, nè consumarsi dramma.

Dal bello augurio di buona fortuna La madre sua vi prese tal conforto,

Quanto sacesse mai di cosa alcuna.

Ma lassa! Questo mio marito morto

Fu nel palagio suo a tradimento,

Del qual gran doglia vi portai, e porto

Ancora, quando di lui mi rammento.

#### CAPITOLO XX

Di Servio Tullio e della sua morte, di Tarquinio Superbo, e della morte di Lucrezia.

Pranto quasi non è senza singhiozzo,
Nè quello che non rompa la parola;
E ciò mi scusi quando parlo mozzo.
Perocchè la mia doglia non è sola,
Anzi parlando teco si fa doppia,
Ch'allo sfogar s' annoda nella gola.
Sei mariti ebbi, e puossi dir tre coppia,
Sì di valor che quando 'l penso, parmi
Gran maraviglia, che il cor non mi scoppia.
Servio Tullio fu il sesto, del qual farmi
Conviene ora menzion, cui vidi ognora
Di gran consiglio e provveduto in armi.
Tanto gli piacqui, e tanto ognor mi onora
Nella sua vita, che quando vi penso,
Come tu vedi, ne lagrimo ancora.

ph 58,59

Costui fu il primo che volse che il censo Si dovesse pagar (1) nel regno mio, Che ancor di ciò non era alcun compenso. Costui, siccome gli altri miei, fiorio Dentro e di fuor sì ben la mia cintura, Che lodar poi più tempo ne l'udio. Dove ora ho detto, e tu figliuol pon cura; Signoria, dico, non fu mai nè fia Senza colpo di morte o gran paura. Ahi lassa me! Ancor par che mi sia Un gladio fitto per mezzo del core, Pensando qual fu la disgrazia mia (2). Dico che standomi io col mio signore, Tradito e morto fu, e da cui? Sola-

(1) Il Censo di Servio Tullio non era propriamente una gabella che dovesse pagarsi da' Romani, come qui intende Fazio, e con lui la Crusca (V. alla v. Censo il 2 es.); ma una distinzione del popolo in classi ed in centurie dedotta dalle sostanze di ciascun cittadino, secondo la quale venivano distribuiti gli uffici della pace e della guerra, e regolata eziandio l'imposta. Deriva questa parola da

mente da quei, in cui avea il suo amore.

Dietro alla quale ancor lo smerlo vola (3).

Che un' altra Scilla si potrebbe dire,

L' un fue la dispietata sua figliuola,

Censere Stimare, Valutare. V. Tit. Liv., I. 1, c. 17.
(2) La Crusca legge: Pensando allor qual fu la sgrazia mia: ma sgrazia, voce fondata su quest' unico esempio, molto meno la strazia dell' ultima ediz. veneta, non sono barbarismi di Fazio. Il Cod. Antaldi legge: Pensando qual fu la disgrazia mia, e noi così mettiamo nel testo.

(3) La lez. smerlo, cioè sparviere, falcone, è proposta dall' Autore dell'Appendice, ecc., già citata. L' ult. ediz. veneta legge scioccamente merlo.

L'altro è il marito; e così puoi udire, Che per esser signor del mio in tutto, Costui, ch' era lor padre, ser morire.

Di amaro seme nasce amaro frutto, E così del mal far si vede ancora

Che alla fine ne siegue pianto e lutto.

Che il ciel per certo, poniam che talora S'indugi al parer nostro, già pertanto A far del mal vendetta non dimora.

Venti e vent' anni e più düe cotanto

Meco era stato, alsora che il Superbo.

Tarquin condusse il mio diletto in pianto.

Così mi prese a inganno questo acerbo, Il qual più crudo di di in di mi fue,

Che tu non udrai dirmi a verbo a verbo.

Far le prigion sur le inventive sue, E trovar nuove morti e più tormenti, Perchè le genti spaurisse piue.

A forza e con sagaci tradimenti Sesto il figliuolo giacque con Lucrezia, Gentil di sangue e ricca di parenti.

Costei per tôrre via ciascuna spezia

Di scusu alle altre, a sè la morte diede,

Che su cogion ser mici di molta screzia

Che su cagion sra' miei di molta screzia. Sopra il sangue innocente giurar sede Spurio, Publio e Collatino e Bruto Di consumar Tarquinio e le sue erede.

E questa è la cagion chè ricevuto

Non fu, tornando d'Ardea, a star meco,

E che il nome real fu abbattuto.

In guerra suro i miei gran tempo seco: Lungo sarebbe a dir che da ciò nacque, Perchè abbreviando il yo qui teco.

Vuolsi però notare che Niso, padre di Scilla, non fu convertito in falcone o simile, ma nell'aquila marina. V. la Proposta, vol. III, part. II, pag. ccxv.

Ma il vero è questo, che tanto mi spiacque. Che, perchè avesse ajuto di Toscana,

Dappoi giammai nel mio letto non giacque.

Così crudele e di natura strana

Costui trovai, quanto in tutti suoi mali Colui mi fu che partorio la rana.

De' mici sposi hai tu ben veduto quali-E quanti furo; or segue ch'io ti dica

Di quei figliuol che più m'apriron l'ah.

Ma per alleviarti la fatica,

Se volessi saper, dirò pria come Era nel tempo, ch' io ti conto, antica.

Dal di che preso avea il mio bel nome, Infino a quel che si fuggio costui,

Al qual, come udito hai, negai il mio pome,

Quarauta quattro e dugent' anni fui Con questi miei mariti, e sappi ch' io Poco era nominata ancor da altrui.

Vero è che sopra ogni altro gran desio-Era di fare sì per mia virtute

Per acquistar tanto degna salute

Molto di sangue sparsi in sulla terra Per battaglie, che fur vinte e perdute, Come tu dei saper che va per guerra.

## CAPITOLO XXI

Di Bruto primo Console, di Tito Largio Dittatore, di Camillo, e d'altri fatti.

Appresso queste cose ch'io t'ho detto, I miei figliuol dui Consoli ordinaro, Fra gli altri Bruto su il primo eletto, Poi l'altro Collatino, a cui amaro Il soprannome suo gli costò tanto. Che lasciò me e sece altro riparo.

A questo Bruto mio dar posso vanto, Chè mi guidò sì bene in pace e in guerra, Che degno su d'aver il primo manto.

E se l'opinion mia qui non erra, Di me prese speranza fin d'allora Che innanzi Apollo si baciò la terra.

Del suo valore è da parlare ancora Pensando alla giustizia de'suoi figli, E come alfin sè e me sempre onora.

E se di lui mai con altri pispigli Dir puoi che un anno il piansi a gran dolore, Vestita a brun con tutti i miei famigli.

Un poco appresso ordinai Dittatore:
Tito Largio fu il primo a tal balia;
A chi l'avea si potea dir Signore.

Similemente a Spurio diedi in pria, Perchè era franco e giusto con misura, Ch'ammaestrasse la milizia mia.

Non v'è chi ponga a Publicola cura, Che, avendo speso il mio per lungo spazio, Non si trovò da far la sepoltura.

Per quel che sece sopra il ponte Urazio Onorai la sua immagine dappoi, E donai terra onde assai ne su sazio.

E il magnanimo Muzio saper puoi. Che al foco fe' della man sacrifizio. Onde il suo campo il manifesta ancoi.

E per l'onor che rese al mio ospizio La verginetta Clelia in via sacra Merito n'ebbe d'alto benefizio.

Per Coriolan venia dolente e macra, Quando Veturia gli rivolse il tergo, Con preghi raffrenando la voglia acra.

Più difesero allora il mio albergo Le femmine vestite dentro a'panni, Che gli uomini armati dell' usbergo. Dittamondo O carj Fabj miei, con quanti assanni Sosseriste il martir ch'io piango spesso, Pensando al valor vostro cd ai miei danni!

Quasi nel tempo ch'io ti conto adesso Ai miei bisogni apparve Cincinnato,

Dal qual mi vidi amar quanto sè stesso.

Qui passo a dirti com' ei fu trovato Al campo suo, e come si divise

Da' buoi, dal pungiglione e dall' arato.

Tal su Virginio, che la figlia uccise, Per che l'onor dei Dieci venne meno,

Ed Appio scelerato non ne rise. Par VI. 130

Ma perche più e più discordie seno I grandi con la plebe, nel mio dire

Intendo a ciò stretto tenere il freno.

Con grande onore a me vidi redire Aulo Cornelio, da poscia ch' egli ebbe Morto Tolunnio, e i suoi fatti fuggire.

E tanto senza pioggia allora crebbe Il lago d'Alba sopra ogni cammino, Che a vederlo or un miracol parrebbe.

Per questo io mandai ad Apollino, Dubitando che annunzio tal non fosse Pericoloso ad alcun mio destino.

Un poco appresso Brenno mi percosse Là sopra d'Allia, e tal su la vittoria Che mi spolpò la carne sin sull'osse.

Camillo è degno qui d'alta memoria, Perchè allor mi soccorse, e saper déi Ch' ei fu'l secondo Romol di mia storia.

Ahi quanto, lassa! pianser gli occhi miei Per la pietà dei buon che sui gran seggi Eur morti quasi in chito di Dei

Fur morti quasi in abito di Dei. Perchè più chiaro di Camillo veggi

Il magnanimo core e i grandi acquisti, Voglio che in Livio ed in Valerio leggi. Or se per Bruto gli occhi miei fur visti Pianger quando morio, pensar ben puoi Che non men per costui lagrimar tristi.

La terra aperse non molto dappoi,

Nella qual Marco Curzio entroe armato Del suo valor, per campar me e i suoi.

Per quel che con la lancia fe' Torquato, Con la spada Valerio e col suo corbo, Fa a ciascuno il soprannome dato.

O Melio ardito e pro, come fosti orbo Nel gran voler, allor che Dittatore Quinzio su satto per tuo tristo morbol

E Manlio su si satto e d'alto core, Che comandò che il figliuol sosse morto, Perchè il disubbidio con sarsi onore.

E Decio in armi ed in consiglio accorto Del bue orato e delle due corone Trionfò già con allegro consorto.

Costui su tal, che avendo in visione Veduto la sua morte, per mio scampo Si osserse a lei come sedel campione.

Così il figliuol tra'nemici sul campo Chiamò gli Dei d'inferno e morir volse, Siccome il padre, or pensa s'io avvampo Quando li nemo, e se di lor mi dolse.

# CAPITOLO XXII

Di Papirio, della discordia dei Fabj, e della guerra dei Tarantini.

To puoi comprender ben siccome io vegno Degradando il mio tempo a passo a passo, Conserendo de' miei alcun più degno. Era lo stato mio allor si basso, Ch' oltra due mari e'l giogo d'Appennino Poco il mio nome sacea ancor trapasso.

Perchè la invidia di ciascun vicino, Li Sanniti e i Latin davano ingombro

Al bene, ch'io sperava per destino.

Papir Cursor del suo corpo t'adombro Forte e leggero e d'animo si magno, Che de'nemici se'più volte sgombro.

La gran discordia a dirti qui rimagno Ch'ebbe co'Fabj: e de Sanniti nota L'armi, di che già feci il bel guadagno.

Così montava allor sopra la rota,

Come si va sul pin di rama in rama, Bontà della famiglia mia devota.

Chi è or colui che lo comun tanto ama, Che negasse d'averne signoria

Per viver puro e torne altrui la brama,

Come più volte seo d'aver balia

Massimo Fabio del mio? e di tal servo Giusto è che sempre la memoria sia.

Costui più volte mise l'ossa e il nervo Per me, e sconfisse ardito il Tosco e il Gallo Dappoi l'augurio del Lupo e del Cervo.

Costui riscosse la vergogna e il fallo Del suo figliuolo con tanta vittoria, Ch' io lo rimisi nel suo primo stallo-

E perchè noti ben la sua memoria, Ponzio prese, e pose ai colpi fine De' Sanniti, che su lunga storia.

In questo tempo le città vicine

Qual omaggio mi seo, qual su conquisa, Perch' io più allargai le mie confine.

Ma perchè ognor non va com' uom divisa, Quando montar credea di bene in meglio Fu con Cecilio la mia gente uccisa.

Ora, figliuolo, a ragionar mi sveglio Le gran battaglie, e come la fortuna Dolor mi fece in questo tempo veglio. Dico che, non per sallo o colpa alcuna De' miei, co' Tarantin presi la guerra, Per la qual molti si vestir di bruna.

Emilio con lo foco e con le ferra Per vendicar lo ricevuto oltraggio Corse in quel tempo tutta la lor terra.

Pirro d' Epiro, sceso dal lignaggio Del magnanimo Greco, in loro ajuto Venire i' vidi a farmi gran dannaggio.

E credo ben ch' io non avrei perduto Lavinio incontro a lui, di sopra Liro, Se avessi ai leonfanti provveduto.

Non molto poi li miei si dipartiro Per vendicare il danno del mio ospizio, Benchè pur sopra lor giunse il martiro.

Qui si convien la luce di Fabrizio, Che il tenne in fren, mostrar nelle parole, Pien di virtute e mondo d'ogni vizio.

Costui su tal, che pria si avrebbe il sole Tratto dal suo cammin, che lui avessi Volto a sar quel che l'onestà non vuole.

O quanto il loderesti se sapessi Ciò ch'a Pirro rispose, e poi siccome Mandò il medico preso per suo' messi!

Veder bramava per lo molto nome Il leofante, e il gran difizio, ch'ello Portava addosso in cambio d'altre some.

Quando su Curio primamente quello Che, poich' egli ebbe Pirro in suga messo, Mel presentò armato d'un castello.

Tremò la terra sotto i piedi appresso De' Piceni, e de' miei tutte le schiere, Perchè ciascun ispaurio adesso.

Ma qui è bel d'udire e di sapere Quel tempo ch'io avea infino al di Che Taranto agli miei fe' dispiacere. Ventisei anni a rilevare un di Mancavano, e tu così lo nota Se con altri di tal materia di. Orribil fiamme e diverse tremota Si vider e sentir, di che temenza N'ebbe di qua fra noi la gente tota. Credo per segno di crudel sentenza Si vider correr sangue le fontane, E lupi squartar l'uomo in mia presenza. Ora ti vegno a dir le cose strane Che furo in mar e in terra, e le seonfitte Galliche, Spagnüole, ed Affricane, Benchè in molti volumi sono scritte.

#### CAPITOLO XXIII

Della prima guerra di Cartagine, e della 'morte d'Annibale il vecchio.

Tal era già in Affrica Cartagine,
Che per tema ciascun della sua scopa
Seguiva ed onorava la sua imagine.
Ed io di qua nelle parti d'Europa
Mi vedea tanto grande e tanto cara,
Qual donna, a cui ogn'altra poi s'indopa.
Or come sai che le più volte è gara
Dove poter con gran poter confina,
Mosse guerra fra noi aspra ed amara.
Ch'ella volea dominar la marina,
Guardar Cicilia, Corsica, Sardegna,
Ed ogni piaggia che m'era vicina.
Perch'io pensava: se costei s'alligna
Sì presso a noi, il suo poter fia tale,
Che poco pigiar posso ulivi e vigna (1).

(1) vigna Cioè vite per sineddoche in vece di uva: la pianta pel frutto. — pigiar correggiamo colla Proposta, l. c., in luogo di pregiar come leggesi nell' ultima ediz. veneta.

Onde per non voler vergogna e male, E sì per acquistar onore e fregio, La briga presi che fu sì mortale.

Appio Claudio di gran valore io pregio: Tal il trovai contro Annibale il vecchio, E contro Jero, che m'avea in dispregio.

Ma poco appresso se grande apparecchio

Questo Annibal, che venne alle mie prode Col serro in man, col soco, e col capecchio.

Cornelio Asina uccise con sue frode,

E benché il soprannome non sia vago, Non vo' perciò che il tenga di men lode.

O quanto rimembrando ancor m'appago, Come per buon volere e gran satica, Duilio il sperse per lo marin lago (1)!

Quanto cara mi su, bench' io nol dica, Della sua sposa Julia la risposta,

Che su ver lui tanto onesta e pudica! E quanto ancor mi piace e mi s'accosta Lucio Scipion, quando penso che Annone Uccise e cacciò i suoi di costa in costa!

Da gente serva e vil senza ragione Una giura fu fatta per rubarmi, Ma cadde il danno sulle lor persone.

Da notar degno Calfurnio qui parmi, Che accorso fu in subito concilio, Franco, sicuro, e valoroso in armi.

In questo tempo feci il gran navilio, Regolo e Manlio furon gli ammiragli Fra gli altri eletti nel mio gran consilio.

Non dirò tutto, perchè men t'abbagli Il mio parlar; ma tal mirai costoro, Ch'ebber vittoria dopo più travagli.

<sup>(1)</sup> marin lago Per mare semplicemente.

Con molti presi, e con molto tesoro Manlio a me tornò, e Regol poi In Affrica co' suoi fece dimoro. Questi su tal, che certo al di d'ancoi Il par non troveresti per virtute, Dico nel mondo, non che qui fra noi. Sessanta e tre città le più temute Prese, ed uccise il gran serpente rio; E il cuojo vidi poi pien di ferute. Qui pensa se fu degno che morio Di crudel morte; e ciò sostener volse Per mantener sua fede e l'onor mio. Per la vendetta il mio consiglio accolse Emilio e Fulvio, che la fecer tale, Ch' Affrica poi gran tempo se ne dolse. Lieti e carchi, e senza niun male Redíano a me, allor che in le bianche onde Ruppe il naviglio con vento mortale. Or qui ben puoi veder che non risponde Ognor la fine come va il principio, Come ogni albor non frutta, che fa fronde. Sempronio ancora, e Servilio Cipio Tornavan da Sicilia ricchi e carchi, Quando, ch' ad Eolo spiacque ciò, concipio. Per questi dubitosi marin varchi Ordinai io al più per mar tenere Sessanta legni per guardar miei marchi. Ma quella lupa, che non puote avere Tauto, che giammai sazi l'appetito, L'ordine ruppe a seguir tal volere. E perchè forse ancor non hai udito Del vecchio Annibal quello che n'avvenne, Sappi ch' ei fu dai suoi morto e tradito. E Asdrubal tanto male si contenne

Contro Metello e Lucio, che dal campo

Fuggendo e ancor da'suoi, morir convenne.

3.97-

LIB. I, CAP. XXIV.

Nella Spagna Amilcar l'ultimo inciampo Della vita sostenne, e si sconfitta

Fu la sua gente, che poca ne ha scampo.

Ahi lassa, com' io fui allor trafitta,

Che Attilio e Manlio volsero la poppa Contro a' nemici u' la proda era ritta!

E lassa, che sì il cor ancor mi schioppa Quando ricordo il gran distruggimento

Di Claudio, che lo dir la lingua aggroppa.

Così allora letizia e tormento

Cambiava in me, come sa gente in mare, Che ride e piange, secondo ch' ha il vento.

Che quando più fioria per su montare, Di subito giungea nuova tempesta, Che 'l passo addietro mi facea tornare.

Ma tanta grazia al mio Lutazio presta Lo cielo, allor che ristorò le perde (1), Sopra Cartagia, e con lieta festa La pace se', che poco stette verde.

## CAPITOLO XXIV

Della pace rotta dall' Affrica, delle molte vittorie dei Romani, e di molti miracoli.

Ben dei pensar che molto gran letizia Si se'tra' miei per cagion della pace, Chè onor seguia e suggiami tristizia.

Ma perchè veggi ben come fallace

E cieca è ogni speranza in questo mondo,

Di seguir oltre mi diletta e piace.

Dico in quel tempo morbido e giocondo, Ch'io vidi inebbriar si il mio bel fiume, Che il più de' miei palagi mise al fondo.

<sup>(1)</sup> perde Cioè perdite.

Nè sece il soco di Neron più lume, Che quel mi se' che s'accese in quell'anno, Nè arse più delle mie belle piume. E su si grave l'uno e l'altro danno, Che Falischi e Gallici si ardiro D'assalirmi, e di darmi molto assanno. E gli Affrican che le novelle udiro Rupper la pace e diero ajuto ai Sardi , Che s' eran ribellati dal mio impiro. Tito e Cajo attenti a' miei riguardi, I Falischi sconfisser per tal modo, Che assai ne insanguinaron lance e dardi. Valerio contro i Galli acquistò lodo; Si fe' Attilio e Torquato bifolco Incontro a Sardi, che sempre usar írodo. E tauto Marte su benigno e dolco, Che Lucio Flacco e Lucio Cornelio Liguri e Insúbri cacciar fuor del solco. Per le vittorie ch'ebbi in ciascun prelio, Mandò Cartago a rifar la disfatta Pace che avea, non potendo sar melia. Ma certamente mai non l'avria fatta, Se sol non sosse la grazia d'un nano (1), Che mai non nacque il suo par di tal schiatta. Allor racchiuso su il tempio di Giano, Ch' era dal tempo in qua stato aperto, Che Numa altrui l'avea lasciato in mane.

<sup>(1) &</sup>amp; Et cum bis missis legatis nihil profecis
« sent, post etiam decem principibus bis aeque

« supplicantibus, nec impetrarent, novissime An
« nonis, hominis minimi inter legatos, oratione

« meruerunt. » Così Paolo Orosio, Hist., l. 4,

c. 12. E Ano, in luogo di Annone, sembra mi
glior lezione: ma forse Fazio ha interpretato quelle

parole hominis minimi come se si riferiasero alla

statura, e significassero nano.

In questo tempo, ti dico per certo, Nè gente in mar, nè cavalier per terra Si combattevan per alcua mio merto. Ma, come piacque al padre che non erra,

Questo cotal riposo durò poco, Ch<sup>o</sup> io ritornai alla seconda guerra.

Vero è, che prima ch' io ti conti il loco, E più nomarti d'essa, ti vo' dire Cose che suron vere, e parran gioco.

To dico che si vider apparire

Nel ciel tre lune, e dentro alla mia riva Aprir la terra, e l'uom vivo inghiottire

Io dico a te, perchè ad altrui lo scriva, Che piovver pietre dove Ancona è ora, E in altra parte carne come viva.

E già da molti udii contare ancora Che su udito savellar un bue, E cave tibi, Roma, disse allora.

E poi non pur da uno, ma da piue Si disse che in Sicilia avea due scudi, Dai quali il sangue uscir veduto fue.

Onde comprender puoi, se ben conchiudi, Che minacce del ciel son cotai segni,

- Che seguon come stati dolci e crudi.

Ma tanto son bestiali i nostri ingegni, Che a ciò poco si pensa, e per tal falle Giungon le pestilenze ai nostri regni.

Non vo' più dare al mio dir intervallo: Con lieta fronte Emilio trionfai (1),

Quando di me fece mentire il Gallo. E Regolo Secondo tanto amai, Quanto madre può amare alcun figliuolo, E, lassa! la sua morte piansi assai.

<sup>(1)</sup> Cioè accordai il trionfo ad Emilio.

76 DITTAMONDO, Per me fu morto dentro al grande stuolo Presso ad Arezzo, e Livio il testimona Se degno fu che non portassi duolo. Licinio onorai della corona E del mio carro, poichè fu tornato Di vêr Sicilia e sì di Macedona. Non vo tacer come Fulvio e Torquato Gl'Insubri dal suo campo cacciar via, Nè che Flamminio feo dall'altro lato. Non vo' tacere come in Lombardia Claudio uccise Viridomar re. Togliendo di Milan la signoria. Non vo' tacer que' due consigli che Erennio a Ponzio diè, nè quanto tristi Da Caudio Furio e i suoi tornaro a me-Certo non so se mai parlare udisti Di cosa scellerata quanto questa, Della qual voglio ch' or per me t'avvisti. Che sur le mie matrone in tal tempesta, Che cercaro d'uccider tutti i maschi Ch' eran nel grembo bel della mia vesta. E perchè d'ogni cibo mio ti paschi, Notar ti voglio i cittadini appunto, Che meco vidi al tempo che qui intaschi. Ove al censo il numer fu congiunto, Dugencinquanta mila si trovaro O pochi più, se sì non furo a punto. La età ch' io era vissa è buon sapere,

Ta età ch' io era vissa è huon sancre. Chè il parlar è più bel quant'è più chiaro. Dico che io potea passati avere Cinquecento e veuti anni, allor che sece

> Cartago meco pace al mio piacere. Di seguitare omai oltre mi lece, E ragionar della seconda briga,

Che senza sal de'miei tanti dissece, Che ancor il pianto il viso mio ne riga.

### CAPITOLO XXV

Della seconda guerra di Cartagine e delle lodi di Scipione Affricano.

Non s'insuperbi alcun per aver possa, Chè qual si fida in questi ben terreni Va dietro al cieco, e cade nella fossa. Non creda alcun, che questi mortal beni Si possano acquistare, e poi tenere, Senza gustar sapor di più veleni.

Forse anni sei potea compiuti avere, Quando tornai alla seconda guerra, La qual più ch'altra assai mi se' dolere.

Chè certamente mai sopra la terra Briga non sue per la qual tante toniche Fosser recise per colpi di serra.

E sian tenute tutte l'altre croniche Per lieve spesa a rispetto di questa, E dico ben Trojane o Macedouiche.

E come Livio ancor ti manisesta, Il sigliuol d'Amilcare su cagione, Per cui si venne a si mortal tempesta.

Il qual parrebbe a vedere un leone Uscir dal bosco, quando ha gran desio Di far sopra altra bestia ossensione.

Cotanto pravo e fiero si partio Dall'Affrica Anniballe, e passò il mare, E sui liti di Spagna in pria ferio.

Li provai io per volerlo arrestare Con preghi, con minacce e con difese, Ma non su niente che il potesse sare.

Sagunto prese e vinse quel paese, E per lo molto acquisto, e per la fama Di avermi a sè, maggior desio lo prese-

Si mosse e venne al mio dolor disposto.

Cercando andava, ma ciò sue niente Che mi potesse al suo desio tenere.

E cosl me, che avea potuto avere,

Benchè, secondo ch'io mi tengo a mente, La pioggia allor gli tolse la vittoria, Onde ai suoi Dei si dolse amaramente.

Ormai ti vo' contar della mia gloria, E ragionar di Scipio, la cui luce

È lume sempre a tutta la mia storia.

Che come alcuna volta il ciel produce

E la natura un uom, che al mondo è tale,

Che miracolo par ciò che conduce. Costui così produsse. E poi fa male

Qual pone il ben ricevuto in oblio. Qui voglio tener ferme un poco l'ale.

Dico che questo caro figliuol mio Tanto felice e grazioso fue,

Che la gente il tenea quasi un Dio.

Non credo che sacesse a Troja piue Ettor, che costui se' per iscamparmi: Si valorose sur l'opere sue.

Prudente, giusto, accorto, franco in armi, E temperato e forte in suoi costumi,

E largo, e casto il trovi in molti carmi. Qui pensa s'è ragion, ch'io mi consumi. Chè avendomi disesa da ogni mano,

Accusato per molta invidia fumi.

Onde il mio senno fue si poco e vano, Ch'io gli chiesi ragione, e sol trovai Non più portarne, che il nome Affricano. Se ingrata fui, io l'ho ben pianto assai. 59,60.

# CAPITOLO XXVI

Dei fatti di Claudio e di Valerio, e come Fabio fece morire il figliuolo. Della morte di Asdrubale, e di molte vittorie di Scipione.

Cotal qual io ti conto su il mio Scipio, E tal mi convenia, se il ciel dovea +Ridurre bene a fine il bel principio. + Fac. XXVII. Lo padre e l'avol già perduto avea Avvolpinati a forza e per ingegno Di Asdrubal, che la Spagna possedea. Quando con prego assai onesto e degno, Per vendicare il danno ricevuto, Da me partissi questo mio sostegno. Non è da trapassare il bello ajuto Di Claudio e di Valerio, il cui ben fare Fece ben fare al popol mio minuto. Non è ancora da voler lasciare Siccome Fabio del figliuol gli piacque La morte più che il fallo perdonare. Qui ritorno a colui, che proprio nacque Per me, e poiché nella Spagna giunse, Per sarmi onore un'ora non si tacque. Più e più volte Asdrubale compunse, Prese Magon, di che feci gran festa, E la nuova Cartago strusse e munse. Ad Annibal mandò Claudio la testa Di Asdrubale, del qual rider si finse, Credo, per più celar la sua tempesta. E tanto Scipio sece e i suoi sospinse, A dì a di prendendo le province, Che tutta Spagna in poco tempo vinse.

Poi ritornato a me questo mio prince, Ed essendo a consiglio disparato, Mostrò l'ardire ond ogni Roman vince.

Qui passo a dir ciò che su consigliato Per Fabio e Censorino, e ben t'accerto Che il suo dir piacque a tutto lo Senato.

Con poca gente nel cammino esperto Si mise, e poi passò senza periglio Dove il lito Affrican gli su scoperto.

Di tanta grazia ancor mi meraviglio, Chè in breve tempo in campo vinse Annone, Ed a Sisace re diede di piglio.

E questa, posso dir, su la cagione Che le città d'Italia ritornaro La maggior parte alla mia intenzione.

E però gli Affrican dappoi mandaro Per Annibal, che ben diciassette anni Mi avea fatto sentir tormento amaro.

Deliberata fui dagli suo affauni:
Pianse al partir, perchè fra tanto spazio
Veduta non mi avea dentro dai panni.

Di molti Italiani egli fe'strazio, Ma pria che fusse giunto all'altro lito, Per mal augurio fu del cammin sazio.

E poi ch'egli ebbe il gran valore udito Di Scipio, dubitando fra sè stesso, Pensò sar pace per alcun partito.

E tanto seguitò di messo in messo, Che'l di fu posto e data la fidanza, Poi furo insieme, come'fu promesso.

Quivi era il grande orgoglio e la baldanza, Quivi era la virtute e l'ardimento Del mondo, potrei dire, e la possanza.

E vo' che sappi che il gran parlamento, Che Dares scrive che a Troja su satto, Povero su a tanto valimento.

Dittamondo

Livio ti conta l'accoglienza e l'atto E'l bel parlar di questi due gran siri, E come si partîr senza alcun patto. Però passo oltre, e veugo ai gran martíri Della battaglia, che fu si aspra e forte, Che lungo tempo poi fur gran sospiri. Non saprei dir di ciaschedun la sorte, Nè che se' Scipio, nè Annibal, ma pensa, Che più vergogna temeano che morte. Pur alla fine il Sommo, che dispensa Le grazie sue, come a lui piacque, volse Che sopra gli Affrican sosse l'osse l Ma sappi che Annibat mai non si tolse Dal campo, finchè colpo vi si diede: L'ultimo fu, tanto il partir gli dolse! E posso dir per vero e sarne sede, Che in quel giorno la vittoria presi,

Onde al mondo per me legge si vede.

Appresso questo i gran Cartaginesi,

Per voler d'Annibal che si partio,

Domandar pace, e sue tal ch'io l'intesi.

Però che tutti sotto il regno mio

Vennero gli Affrican ch'eran si bravi, Seguitar me e fenno il mio desio.

Portate suro a Scipion le chiavi

Della cittate, e lui v'entrò co'suoi, Poi arse lor ben cinquecento navi.

Appresso, a me tornato, saper puoi,

Ch' io il trionfai (1) con la sua gran milizia; Nè pensar mai potresti agli di tuoi

La festa, ch' io ne feci, e la letizia.

<sup>(1)</sup> Cioè, ch' io gli concedetti l'onore del trionfo.

#### CAPITOLO XXVII

L'andata di Flaminio in Macedonia; laudi di Furio, di Cornelio, di Glabrio; della distruzione della seconda Cartagine, e di altre cose.

S'10 1' ho parlato di Scipion si largo Non ti maravigliar, chè sue si degno, Che volentier la fama aucor ne spargo.

Ma perchè troppo forse qui ti tegno, Più breve intendo ragionare omai Degli altri buon, che seguir nel mio regno.

Appresso questo Flamminio mandai Sopra Filippo re di Macedona, Dal qual sentito avea tormenti assai.

E preso il regno a patti e la persona, A Nabide si volse, e quello aucora Fece di lui e di Lacedemona.

Ricco trionfo gli fu fatto allora,

Come ei redio co' scossi e con a presa,
Dei quali il carro e sè quel giorno onora. Remanda della constanta del D' uno Amilcar aucor parlare intesi,

Che guastava co' Boj Piacenza e Parma,

Ed alla fine lui co' suoi offesi.

Non saggio è quel, che il nemico rispiarma (1) 45-11. Da poi che combattendo in fuga il mette, E che se può nol prende e nol disarma.

Non saggio fue Pompeo quando ristette Di Cesare cacciare avendol vinto, Non saggio Ettór che a Telamon credette.

Qui laudo Furio, ch' io nol vidi infinto Da perseguire i Boj, che con vittoria Avean dal campo Marcello sospinto.

<sup>(1)</sup> rispiarma Metatosi, in vece di risparmia.

Qui laudo Fulvio, del qual so memoria, Che di Lucio in Ispagna se vendetta Sì alta e grande, che assai mi su gloria.

Qui di Cornelio e Glabrio mi diletta Parlar, li quali confinaro Antioco

Con pace a forza in parte acerba e stretta.

E Scipio mio cacciò sì d'ogni loco Annibale, che in Prusia (1) per tristizia Prese il velen col qual poi visse poco.

Così di Paulo ancor prendo letizia,

Che Crasso vendicoe, e Perseo prese, Prese il figliuol, ma taccio la giustizia.

Una schiatta Bastarna allor discese

A passar sopra il ghiaccio la Danoja, Per guastare e disfare il mio paese.

Novella udii di questa gente croja, Ed un udito tal molto mi piacque,

Che il ghiaccio ruppe e poi il siume l'ingoja.

Un altro Scipio in questo tempo nacque, Il quale in sua virtù tanto s'avanza, Che quasi qui d'ogni altro mio si tacque.

E come di costumi e di sembianza Seguio Troilo Ettor, prese costui Dall'Affricano'l nome e simiglianza.

A ragionar brevemente di lui,

Numanzia prese e se' del sangue lago De' barbari, che minacciaro altrui.

Prese ad ingegno e per sorza Cartago,
Poi l'arse tutta, e qui sinio la guerra
Che trasitta m'avea d'altro che d'ago.

La ruina e il dolor di quella terra Non fu minor del pianto, che si sparse In Troja allor che Ilion si atterra.

<sup>(1)</sup> Vale a dire in Bitinia, ove Annibale crasi rifugiato presso il re Prusia.

Pung XI.s

Non fue minor il soco ancor che l'arse. Nè d' Ecuba maggior l'acerba morte, Che quivi quel della reina parse.

Cento vent' anni su la briga sorte

Tra lei e me, or pensa se m'aggrada La fine udir della sua grave sorte.

Andrisco rubellommi la contrada

Di Macedonia, ond' io mandai Metello, Che vinse lui e il regno còn la spada.

E così Mummio il gran tesoro e bello, Di Corinto dissece, e parte ebb'iø, Parte il foco converse in un ruscello.

Qui vidi io me, e vidi il regno mio Per queste alte vittorie in tale stato,

Che il più del mondo mi portava fio (1). In XXVII. Ma come vidi ciascun ben, che è dato

Per la fortuna, poco aver fermezza, Così dopo il seren venne il turbato-

Chè dove io era in cotanta grandezza, Là nella Spagna Viriato comparve,

Che assai mi feo sentire al cor gravezza.

E secondo che allora udir mi parve, Peggio m' avrebbe fatto, se non fora, Che tradito da' suoi di vita sparve.

È da notar l'alta risposta ancora, Che Cepion (2) fe'a coloro che il tradiro, Che premio chieser di tal fallo allora.

<sup>(1)</sup> portar sio Qui par valere Prestar obbedienza, omaggio e simili. Fio per Feudo, Tributo vedilo nella Crusca.

<sup>(2)</sup> Eutropio, lib. IV: - Cum interfectores ejus praemium a Caepione peterent, responsum est, numquam Romanis placuisse, Imperatorem a suis militibus interfici.

Non piace alli Roman, disse il gran viro, Che Cavalieri uccidano il lor Duca, Nè premio dar di scellere e martiro.

Cotale esempio è buon che tra' buon luca.

#### CAPITOLO XXVIII

Della perseveranza dei Numantini, della morte di Crasso, dei fatti di Metello, e della sconfitta dei Franceschi.

Dallo principio mio al di che fue Cartagine distrutta eran già iti Lustri cento ventuno e poco piue. In questo tempo che qui meco additi, Bruto mandai che il Lusitan percosse Sì che più tempi vi furon smarriti. La pace di Mancin tauto mi cosse, Che il fei gittar tra'nemici legato, Dove alla sin rimase in carne ed osse. Qui torno a Scipio, del qual t' ho parlato, Che avendo posto a Numanzia l'assedio E chiusa tutta intorno d'un fossato. Tanto fu grave a' Numantini il tedio Si della same e degli altri disagi, Che disperato ognun d'ogni rimedio, Ne' bei alberghi e ne' ricchi palagi E nelle gran ricchezze foco mise, E la città tutta converse in bragi. Appresso il danno, per diverse guise, Per non dar di lor gloria ai lor nemici, Senza pietà l' uno l'altro si uccise. I Gracchi scellerati ed infelici, Superbi, ingrati come Luciferro 'Fenno lor sette a danno dei patrici.

Dei quali alcuno fu morto di ferro, Alcun secondo legge o per sentenza, Ed alcuno annegato, s' io non erro.

In questo tempo fu la pestilenza

Per le locuste si grande ed acerba, Che io piango ancor di tanta cordoglienza.

Chè in prima consumar le biade e l'erba, E poi cadute in mar gittar tal morbo, Che di sei tre e più di vita isnerba.

E se qui il vero ben allumo e forbo, Quel che vedesti nel mille e trecento E quarantotto, non parve più torbo.

Poi dopo questo gran distruggimento, Che ancor piangea ciascun dolente e lasso

Il danno ricevuto e il suo tormento, Per gli Franceschi mi fu morto Crasso.

E quanto trista fui della sua morte E de' compagni suoi di dir qui lasso.

Ma qui mi laudo di Perpenna forte, Che tanto alla vendetta mi fu caro, Ch' io l'onorai con tutta la mia corte.

Seguito ora a dir del pianto amaro, Che i Cimbri con gli Ombron sentir mi fenno, Quando il guadagno in Rodano gittaro.

La gran franchezza di Sulpizio impenno, Lo qual Supidio e Popedio sconfisse,

E vendetta di lor sece a mio semio.
Un altro Crasso su, che sinchè ei visse / / // XXX
Cinida il vidi e sì ghiotto dell'oro, | 116,117. Cupido il vidi e sì ghiotto dell' oro, Che degno fu che tal sapor sentisse.

Di Metello mi lodo e qui l'onoro, Che più pirati, che correan lo mare, Prese e distrusse e cacciò d'ogni soro.

E l'isole in ponente Balcare Coudusse sotto me per sua virtute, Ma non senza gran forza, il dei pensare.

In questo tempo per le bocche acute Di Mongibello uscîr sì alte siamme, Che tal dappoi non vi sur mai vedute.

Onde padri e fanciulli con le mamme Da Catania suggir con tanta fretta,

Che appena dir potresti più tosto amme (1).

Ed Allobrogi e Galli, una gran setta, Furo per Gneo Domizio a morto lesi, Come gente superba e maledetta.

E di Bituito re contare intesi, Che Fabio dispregiava e la sua gente, Come se già gli avesse tutti presi,

Quando sconslitto su tanto vilmente,

Che al Rodan giunto, per la calca molta Ruppe il suo ponte e non gli valse niente.

Quivi, se addietro volea dar la volta,

Cadea tra monti, e se fuggiva innanzi, Bevea dell'acqua ch'era più che molta.

Non furo i Numantini, che io dissi anzi, Alla lor morte più fieri ed acerbi, Nè con pensieri dei migliori avauzi.

Che quei Franceschi miseri e superbi, Che qui un Marzio al piè dell'Alpi scinse, Sicchè perdero il vin, le bestie e l'erbi.

E certo mai pittore non dipinse
Di tanta gente maggior crudeltate,
Nè con penna scrittor mai carta intinse.

Il tempo noto qui della mia etate,
Che Olimpiadi cento con cinquanta
E nove avea, men forse una estate,
Se la memoria mia dal ver non schianta.

Inf. 16, 88.

#### CAPITOLO XXIX

Delli tre vizj che disfecero Roma; de' fatti di Mario, e dell'uno e dell'altro Metello; di Servio, di Scribonio, di Mitridate, della congiura di Catilina, e delle vittorie di Pompeo.

Invidia, Superbia ed Avarizia

Vedea moltiplicar tra' miei figliuoli

Più, quanto più cresceva in lor dovizia.

Per ch' io di gravi e di cocenti duoli,

Che poi apparver, già m' era indoviua, Come per vento il tempo stimar suoli.

Ma prima ch' io sentissi tal rovina

Sopra Rodano Mario i Galli e i Cibri (1)

Distrusse e la lor gente femmiuina.

E fenno contro me, per venir libri (2), Insieme compagnia Giugurta e Bocco, Come tu puoi veder per molti libri.

E dopo più miei danni ch'io non tocco, Mario vincendo sì gli feo tornare Per forza verso Numidia e Marocco.

Vidi preso Giugurta incatenare, Che detto avea di me assai già bene,

Che detto avea di me assai già bene, Che mi vendrei se fosse chi comprare.

Dei due Metelli parlar mi convene, Chè per l'un di Sardegna trionfai, Di Tracia l'altro dopo molte pene.

Nïun de'miei per sua virtute mai Con gente avea passato il monte Toro (3), Quando Servilio n'ebbe onore assai.

<sup>(1)</sup> Cibri per Cimbri. Licenza in grazia della Rima.

<sup>(2)</sup> Vale: per divenir liberi.

<sup>(3)</sup> Taura.

Del monte Rodopeo ancora onoro Scribonio con ciascuno suo compagno, Che di là prima portò gian tesoro.

Ma tanto, lassa! del mio mal mi lagno, Quando ricordo che il sago vestio,

È gli occhi e il volto di lacrime bagno.

Vero è che appresso pensando com'io Mi rimisi la toga, mi conforto, E Cesar lodo qui come mio Dio.

Della gran guerra ancor memoria porto, La qual durò intorno di trent'anni

Con Mitridate, che dal figlio è morto.

Chi ti potrebbe dir i molti danni, Chi ti potrebbe dir la lunga spesa, Chi ti potrebbe dir i gravi assani

Che allor sossersi per tanta contesa?

Certo non so, ma per sermo ti conto

Che alsin l'onor su mio di quella impresa.

E i Rutoli che passar Ellesponto, Qui convien che alla mente ti riduca, Perchè al mio onor su ciascheduno pronto.

E come il serpe ch' esce dalla buca Nel sol del Cancro con la gola aperta, E l'occhio ha tal, che par carbon che luca;

Tal Saturnino uscio con la testa erta E gli occhi accesi al mal far del mio seno,

E mosse quel che io sui quasi diserta. Terïacca sue Mario al suo veleno, Ed a quel di ciascuno, che si mosse Per seguitare il suo mal volto freno.

Sempre l'infermità che sta nell'osse, Perchè si cela, è più pericolosa, Che quella in cui si veggion le percosse.

E perchè allor la mia era nascosa, Dubitavasi forte della vita, Quanto giammai di niun' altra cosa. E pensa s'io dovea stare smarrita, Che per annunzio credo fuor del pane Spicciò il sangue qual da una ferita.

E lasciar l'uom suggire al bosco il cane, La terra aprire e gittar suor la siamina Veduto sue, ed altre cose strane.

Silla crudel, del qual mi credea mamma, Per sua invidia con Mario pigliò briga, Che dieci anni durò, e non men dramma.

Ahi lassa, come il pianto il volto riga, Quaudo ricordo il trionfar di Mario, E quanto già per me portò fatiga!

E poscia penso, che si per contrario Fortuna contro Silla su e l'osses, Che dal ben al suo mal non so divario.

Dir non so quanto duolo allor discese Sopra il mio sangue; non credo sia lingua Che far potesse il gran danno palese.

Passato questo, e satta alquanto pingua, Ordinò Catilina la congiura,

La qual Sallustio par che chiar distingua.

Qui sosser io gran pena e gran paura, E se non sosse, più sarebbe stata, Tullio e Caton che di me preser cura.

Così come odi una ed altra fiata, Per i tre vizi che dissi dinanzi, Mi vidi lagrimosa e sconsolata.

E però quale attende a grandi avanzi, O Comune o Signor, sempre conviene Partirli dal suo core innanzi innanzi.

Ma come sai che per natura avviene, Che il dolce si conosce per l'amaro, La notte per lo giorno, il mal pel bene.

Così per le virtù, che son coutraro Di questi vizj, avvien che l'uomo sale Spesse fiate in luogo degno e caro. Quasi in quel tempo ch' io stava si male,
Inver levante mandai io Pompeo,
D'animo forte, franco e liberale.
Là vinse il Turco, l'Armeno, il Giudeo,
Quel dell'Egitto, e quel di Babilona,
Albania, Siria, e per mar ciascun reo.
E tanto fece con la sua persona,
Che d'Asia e dell'Europa prese e mise
Una gran parte sotto mia corona,
E Tolomeo se' re, che poi l'uccise.

Fine del Libro primo.

# LIBRO SECONDO

# CAPITOLO 1

Si tratta in questo di Cesare, primo Imperatore.

Ou son de miei figliuoi giunta alla foce, Qui Gesare m'aspetta, e qui mi chiama Con la sua grande e magnanima voce. Costui, per dargli onor, grandezza e fama, Maudai in Franza giù di sotto al Reno Sopra gente che sempre poco m'ama. E se ne suoi cinque anni avesse appieno Compiuto il suo dover, non gli sarei Dell'onor che volea venuta meno. Ma per legge che se' Pompeo tra' miei E per l'arhitrio che da sè si prese, Il mio senato il giudicò tra' rei. Questo, ch' io dico, e le soperchie spese E invidia e cupidigia fur cagione Del mal che sopra me per lui discese. E come per natura sua il leone Allor che il cacciator nel bosco mira L' ira raccoglie e diventa fellone. Cioè, che tanto la sua coda gira Sè percotendo, che il nobil cuor desta E diventa sdeguoso e pieno d'ira. Fatto crudele, con tanta tempesta Si lancia incontro a qual vede più presso, Che par che tremi tutta la soresta.

DITTAMONDO . Cost Cesare allora infra sè stesso Si combattea, cercando le cagioni Come il suo cuor ad ira fosse messo. Poi crudel fatto, le sue legioni Armate mosse, e contro me ne venne, Che folgor parve quando vien da'tuoni. Nè la gran pioggia al Rubicon il tenne, Nè 1 mio dolor, nè l'oscuro sembiante, Nè i suoi veder pensar (1) tra l'esse e l'enne, Che non seguisse dritto con le piante, E gli altri appresso, e nel mio tormentare Ciascun fe' il cuor più duro che diamante. Troppo sarebbe lungo a raccontare Ciò che sece in Ispagna ed in Tessaglia, E sopra Tolomeo, passato il mare. Troppo starei a dirti la battaglia Là dove Giuba fu e'l buon Catone, Che per mia libertà tanto travaglia. Troppo starei a dirti la cagione Come e dove s' uccise Catilina, Quando fu morto Gneo nel padiglione. Troppo starei a dirti la ruina Ch'ei se' de' miei, e come Cassio e Bruto Dopo tre anni insieme l'assassina.

S' io ti dovessi dir tutto compiuto

A passo a passo, e nominarti ancora La gente, ch' ebbi incontro ed in ajuto;

E ricordarti quel che fece allora Il buon Domizio a Corfino, e dove Col brando in mano la sua fine onora.

E di Scipio in Libia le gran prove Di vêr Egitto in sul lito marino, Che allor se'sì, che ussai n'è scritto áltrove.

<sup>(1)</sup> Ne i suot reder pensar, ecc. Cioè: il vedere i suoi soldati titubare pensosi tra il Si e il No. So in lib TE. cap VIII. p. my a 115-

E siccome Appio andò ad Apollino E Sesto ad Eritton, sol per sapere Ciascun la verità del suo destino.

E quanto Gueo su di gran podere, E Metello, ch'in su Tarpea si dolse, Quando spogliar la vide del mio avere.

E come Vultejo pria la morte volse Che domandar mercè, tanto fu duro E ciascun suo compagno a ciò rivolse (1).

E come Sceva su aspro e sicuro,
E stava alla disesa come un verro,
Quando su morto a Durazzo in sul muro.

E quauto mal mi se'l'ardito serro
Di quel Lelio che l'aquila portava,
E sopra l'elmo per cimiero un cerro (2).

E dirti del valore che adornava Colui, che Gneo in sulla guardia uccise Quel di che Cesar più si disperava.

E quanto mi se' noja e mi conquise L'altro, per cui dentro la navicella Julio con Amiclate (3) undar si mise.

E divisarti come mi fu fella

La lingua di quel Curio maledetto,

Che tanto ardito contro me favella.

Or si, come di sopra t'ho già detto, Sanz'alcun dubbio noi staremmo troppo, Volendo di ciascun contar l'essetto.

(1) V. Luc. Phars., l. 4, v. 465, e segg.

<sup>(2)</sup> V. Luc. Phars., l. 1, v. 357. Se non che questo poeta non dice che Lelio avesse un cerro sopra l'elmo per cimiero; hensì che portava la corona civica di quercia per segno di aver salvato un cittadino: .... emeritique gerens insignia doni,

Servati civis referentem praemia quercum. (3) V. Luc. Phars., l. 5, v. 520, e segg.

Per ch'io in prima l'uno, e l'altro doppo
Vo nominando, e prendo pur il fiore,
E quanto posso in brieve qui gli aggroppo.
Or déi pensar, che per suo gran valore
Per doni e per franchezza e per sapere
Cesar del mondo e di me fu signore.
E ch'esso fe' per tanta gloria avere
Cinquantadue battaglie, e che nïuna
Fu senza trombe ed ordine di schiere:
E così fa col buon buona fortuna.

#### CAPITOLO II

Degli uffizj ed insegne dei Romani.

Perocchè spesso avvien che l'uom dimanda Delle mie insegne e sì de' miei ussici, È buon ch' io cibi te di tal vivanda. Tu dèi saper che le prime radici Si furo i re, che fenno i senatori, Li cui figliuoi eran detti patrici. Consoli seguitaro e dittatori, E costor fur tra' miei sì grandi e tali, Che potean comandar come signori. Tribuni ancora appresso questi, i quali Fur per la plebe in Sacro monte eletti, Dico a difesa di tutti i lor mali. Funno censori, questori, e presetti, Pontefici sopra le cose sacre, Edili per guardar ai miei diletti. A pro de grandi e delle genti macre Funno pretori, che le questioni Traeano a fin quand' erano più acre. Fur chiliarchi e fur centurioni, Maestri e reggitor de' cavalieri, E dietro da lor fur i decurioni.

LIB. II . CAP. TL. Con più valor con più alti pensieri Donna mai non si vide, com' io fui, Nè ordinata più ne suoi mestieri. Io tel dico, perchè tu 'l dica altrui. In fra gli altri dolor m'è che ora veggio Tal far tribuno, ch' uom non sa dir cui. Or se seguir dirittamente deggio, Dir mi convien dell' una e l'altra insegna, Con le qua vinsi quanto qua giù reggio. La più vittorïosa e la più degna E la più antica e di più alte prove È quella che nel mondo ancor più regna. L'aquila è, che dal ciel venne a Giove Per buon augurio, quando pugnar volse Coi figli di Titan ed anco altrove. Costui per arma in vessillo la tolse,

In fin ch' ei visse, e certo a lui s'avvenne, Chè giusto su e il ciel per tal lo sciolse.

Questa per sua Dardano poi tenne, Questa Ganimedés trasse alla luna, Dove pincerna con aquario venne.

Questa portò Enea in sua fortuna Per Asfrica in Italia, sì che poi Un idol fue alla gente comuna.

Questa al buon Prisco con gli artigli suoi Trasse il cappel di capo e gliel rimise, Come chiaro per Livio saper puoi.

Onde Tanquilla l'abbracciò e rise, Tanto dolce diletto n'ebbe al core Del bell'augurio in che speranza mise.

Per questo Prisco, poiche su signore, La prende in tanto amor e sì l'avanza, Che d'ogni parte le vien fatto onore.

Con questa Mario strusse la possanza De Cimbri, come il mio Sallustio scrive, Quando Rodan cambiò volto e sembianza.

Dittamondo

D'oro lo scudo e vermiglio adornai, Che al bel tempo di Numa il ciel mi diede.

Ancor le quattro lettere formai, Come da alcuno puoi avere udito, Con argomento d'intelletto assai.

Chi nel viso degli uomini legge omo, Ben arria quiri conosciuto l'emme.

<sup>(1)</sup> Con questo verso, se non m'inganno, Fazio circoscrive il capo dell' Aquila: ed è una di quelle maniere che piacevano agli antichi. Così anche Dante, (Purg. 23 e 32):

Queste mostravan che come col dito Si sta la carne e l'unghia, così meco Era 'l senato e 'l popol tutto unito. In esse ancora intender puoi quel preco Che già di Cristo ragionar udisti, Che'n sulla croce se parlando seco: Allor che disse ne'sospir più tristi Cristo, ch' è salvator di tutto 1 mondo: Salva populum tuum quem redemisti. E in altro ancor lo intendo, ch' io nascondo (1).

### CAPITOLO III

Del modo e dell'ordine del trionfo in Roma.

Dopo ch'io t'ho degli ufficii trattato E delle insegne, è buono udir la gloria Che ricevea chi aveva trionfato. Dico che quando con ricca vittoria Tornava alcun d'alcuna signoria, In questo modo accrescea sua memoria, Che per tutto il paese sar sentia Chi volesse veder quel cotal giorno U' trionsava il cotal che venia. Era in su quattro ruote un carro adorno, E tanto bello, che vi si perdea Alcuna volta l'uom mirando intorno. Di sopra d'esso una sedia v'ayea Di preziose pietre e d'un lavoro, Che riguardarla un miracol parea.

<sup>(1)</sup> Il senso, che il poeta qui dice di nascondere delle lettere S P Q R, è questo: Sono Porci Questi Romani.

100 DITTAMONDO, Qui su sedea, qui su sacea dimoro Colui che n'era per suo valor degno, Con veste bianca e con corona d'oro. Quattro cavalli i più bei del mio regno Conducevan quel carro, e tanto bianchi, Che più la neve o il cigno non disegno. Cammelli forti, e muli non mai stanchi Venian dinanzi con le ricche some, Guidati a man di giovinetti frauchi. E sopra quelli erano scimie, come S' usano ancoi, e molti babbuini Con più altri animai ch'io non so'l nome. Leopardi, leonze e porci spini, Ed eranvi girasse, e sopra quelli Uomini come nani piccolini. Gran leofanti, e questi avean castelli Sovra il dosso con ghezzi neri e strani, E struzzi, e pappagalli, ed altri uccelli. Qui si vedean leoni e fieri cani, E sappi che seguiano in questo modo, Secondo i luoghi che m' eran lontani. Appresso i presi stretti a nodo a nodo Venian legati, e quinci ciascun messo Secondo ch' era degno e di più lodo. Per questo avresti conosciuto adesso Quando preso vi fusse duca o re, Ch' al sinistro del carro eran più presso. E color che fidati (1) eran da me Di morte o di prigion, n'era ciascuno D' un segno pileato sopra sè. Tutti li suoi gran fatti ad uno ad uno Dal destro lato cantava una gente

Col ben che fatto avea al mio comuno.

(1) fidati Qui vale liberati.

Dall'altro, acciocche sosse conoscente Di non prender superbia a tanto onore, Un'altra andava ancor similemente.

E questa ogni suo vizio e disonore Poneva in versi, per sì fatta guisa, Che già ne vidi altrui mutar colore.

Poi dietro al carro immagina ed avvisa Veder marchesi, conti e più baroni Sotto l'insegna della mia divisa.

E immagina veder li ricchi doni, Che fatto avea a color che nell'imprese Portavan fama di miglior campioni.

Col capo raso, scoperto e palese Dopo costoro alcun fu che menava I miei che scossi (1) avea d'altro paese.

Ogni mia bella strada s'adornava; Sulla terra zendadi, erbette e siori Erano sparti e quivi si danzava.

Incontro gli venian li senatori

Colla milizia, ed a piè il popel mio, Vestito a compagnie di bei colori.

Veniano appresso con vago disio Le madri, le donzelle e pargoletti

Con tanta sesta, che mai non s'udio.

Ed a mirar si nobili diletti

Venian signor da luoghi assai lontani, Ed alte donne con gentili aspetti.

Giovani bagordar alle quintani,

E gran tornei, ed una ed altra giostra Farsi vedea cou giochi nuovi e strani (2).

(1) scossi Cioè riscattati.

<sup>(2)</sup> I lettori avranno trovato in molte parti assai bizzarra la descrizione che fa il poeta del trionfo romano: e ben si vede ch'egli ne ha adornata l'idea con alcune costumanze de' tempi suoi.

DITTAMONDO, Cosi andava questa ricca mostra, Per render laude e sacrifizio a Marte. Ch'era in quel tempo la speranza nostra.

A chi volea, le mense erano sparte Senza pagare, e ciascun si fornito, Che parea quasi incantamento od arte.

E poi ch' egli era fuor del tempio uscito, Sopra 1 suo carro se ne venia adagio, Coll' ordinato modo ch' hai udito,

Infino al piè del mio nobil palagio. Quivi scendea, ed io con tanta sesta-Poi l'abbracciava, e con si dolce bagio.

Che detto aresti: Meraviglia è questa!

## CAPITOLO IV

# Di Ottaviano Imperatore.

SEGUITA ora a dir dell' alta gloria Del nipote di Cesare, Ottaviano, E d'ogni sua virtù qui far memoria. Dico che quanti nel tempo pagano Ne funno e poi, niun come costui Liberamente tenne il mondo in mano. Trovai prudenza con fortezza in lui, E vidil tanto temperato e giusto, Che d'esser sua molto contenta fui. Costui ai suoi contrari su robusto (1), E colli amici benigno e pietoso, E'l primo su che si se' dire Augusto. E in somma tanto lo vidi grazioso, Ch' io l'adorava, s'avesse voluto, Come s'adora Cristo glorioso.

<sup>(1)</sup> Vale a dire che su gagliardo contra i suci nemici. Qui Fazio cerca di esprimere la sentenza di Virgilio: Parcere subjectis et debellare superbos.

E quel che sece incontro a Cassio e Bruto E contro gli altri del gran tradimento, Ben ti sarebbe a vederlo piaciuto. Qui non ti posso dire a compimento Di Cleopatra e di Antonio come Si dier la morte per suggir tormento.

Al fine, essendo corso col suo nome Per Grecia e per Egitto e per la Spagna Con gran trionfo, a lui sol diedi'l pome.

Poi quel che se' Tiberio nella Magna: Per lui l'opra su tal che credo ancora Che Germania e Pannonia se ne lagna.

Non molto dopo questo poi dimora, Che'l mondo si ridusse tutto a pace, Italy ST. ST. ST. E degno su che Cristo nacque allora.

E questo su quel tempo che veracemente dir posso, ch'io sui nel più colmo, E che vidi il mio stato men sallace.

Che tanta terra quanta adombra un olmo Nota non m'era, ch'io non soggiogassi, Pensa se a ricordarlo me ne duol mo (1).

Tu mi pregasti ch'io ti raccontassi Qual fui donzella infine a ch'io crebbi, E com' povera venni ti mostrassi.

E sai, chè già l'ho detto, com'io ebbi Sette mariti re, e come appresso Coi miei figliuoli adornai i miei trebbi;

E che a passo a passo era ita adesso In sulla rota, come va l'uccello Di ramo in ramo su per lo cipresso.

E tanto traslatai di questo in quello, Che posta fui al sommo della rota Per questo mio signor, del qual favello.

<sup>(1)</sup> mo Vale ora, adesso. V. la Crusca.

Onde se ben per te si stima e nota, Io t'ho già fatto di duo punti chiaro; Or siegue che nel terzo si percuota.

In questo tempo, ch' io dico sì caro, Poco era fatto sacrifizio a Marte, Perchè le porte a Giano si chiavaro.

Di Saturno e degli altri la più parte Era l'onore, e così il popol mio Riposar vidi, e ciascun viver d'arte.

E s'io dicessi quel gran numer ch'io Di cittadini mi trovai, no'è cuore Ch'a vedermi ora non venisse pio.

Morto su di velen questo signore, E per lo molto onore e benefizio Ch'ebbi da lui, ne portai gran dolore.

In questo tempo spirò in Brandizio Virgilio mantovano, le cui ossa Fur trasserite a più nobil ospizio.

Similemente perdè ogni possa

De' membri suoi e del bel dir Orazio, Ed io nel campo mio gli sei la sossa.

E perchè qui rimagni alquanto sazio, L'età del mondo è bel ch'io ti rammenti, E in un la mia da uno in altro spazio.

Cinque mil censettantanove e venti

Anni erano iti, dal tempo che Adamo Solo avea visso e senza vestimenti,

Infino al di che del vergine ramo

Nacque il bel fior, ch' alluminò il mondo, E ch'è la mia speranza e'l mio richiamo.

Ed io poteva avere tutto a tondo

Da settecento e dieci e cinque piue, Infino al punto che qui ti secondo (1).

<sup>(1)</sup> Cioè: io ti annovero per secondo. Vale a dire che avendo prima messi gli anni dalla Creazione del mondo, qui pone secondamente gli anni della nascita del Redentore.

E quando la legge portata mi sue (1), N'avea trecento, ed Italia penai Ad acquistar da cinquecento in sue.

E poi che Scipio in Affrica mandai, I' dico quel che Cartago disfece, Colla giunta di sei, io mi trovai

D'averne da sessanta volte diece.

E questo mio signor, che sì mi piacque.

Come hai udito, e che tanta mi fece,

Cinquanta sei e mezzo in sul mio giacque.

## CAPITOLO V

Di Tiberio, di Caligola, di Claudio, e dei principi di Nerone.

La grazia che del mondo al padre piacque Di far, com' hai udito, fu la pace, Quando 'l figliuol della Vergine nacque.

Morto Ottavian che fu tanto verace

E grazioso a governar le imperio,
Che quanto più ne parlo più mi piace,
Il gener suo e privigne Tiberio,
Del qual parlar di sopra m' hai udito,
Eletto fu a tanto magisterio.

Prudente il vidi e molto in armi ardite

E fortunato e di sottil ingegno,
D'alta scienza e di parlar pulito.

<sup>(1)</sup> Intende la legge delle dodici Tavole. Perocchè appunto nel 300 di Roma furono mandati ad Atene i legati perchè prendessero cognizione delle leggi di Solone e delle instituzioni delle altre greche città. Nel 302 furono creati i Decemviri per dar corpo alla nuova legislazione.

Ritornar fece sotto alle mie penne.

(1) Caligola.

Ben dei pensar che si lunghe contrade Non s'acquistâr, che (r) non vi sosser molte Battaglie gravi e più colpi di spade.

E benché or siéno disoneste e sciolte Le mie parole e la novella strana, Nondimen voglio che tu qui m'ascolte.

Una donna chbe costui, Messalana (2), Tanto lussuriosa, che palese

Con l'altre lupe stava nella tana.

Così la trista il suo onore osses, Così la trista il suo signore abbassa, Nè mai di cotal fallo si riprese.

E per quel che si parla e si compassa, A così fatto vizio mai costei

Non su veduta sazia, ma sol lassa.

Or qui e bel lacere omai di lei,

Chè saria lungo a dir ciò che si dice Di questo fallo e degli altri suoi rei (3).

In questo tempo apparve la fenice In Egitto, la qual veduta fue Prima in Arabia per più lunga vice.

Cinquecent anni vive ed ancor pine,

E quando alla sua fine appressa questa, Si chiude, ed arde poi le membre sue.

Il collo ha che par d'oro e la sua testa Si bel, ch'abbaglia altrui col suo splendere, E per corona una leggiadra cresta.

(1) che Per senza che.

(2) Messalana Per Messalina. Di simili antitesi

fa uso Fazio più altre volte.

<sup>(3)</sup> rei Cioè reati, delitti. Dante, Canz.: Le dolci rime d'Amor, ecc., St. 6: Ch'elli son quasi dei Que'ch'han tal grazia, fuor di tutti i rei. E Inf., 4, 40: Per tai difetti, e non per altro rio, Semo perduti.

DITTAMONDO. Il petto pavoneggia d'un colore Di porpora, ed il dosso suo par foco, E com aquila è grande e non minore. Tutti i nobil colori hanno il lor loco Fra le sue penne, ed in sì bel ritratto, Che il pavon ti parrebbe men che poco.

E perchè noti ben ciascun suo fatto, Un vermicel dalla cenere nasce.

Lo qual crescendo trasforma in questo atto.

Incenso e mirra è quello onde si pasce; E sappi ben che mai non è più d'una,

Castità guarda nelle belle fasce.

Ma qui ritorno a dir la mia fortuna, La qual seguio, siccome udir potrai,

Acerba e dura quanto mai alcuna. Morto costui di tosco, io mi trovai Col dispietato e superbo Nerone, Per lo qual caddi di mio stato assai.

Della mia vesta nel più bel gherone, Lassa! questo crudele il foco mise Seguitando il voler senza ragione.

Più senatori e 'l suo fratello uccise E la sua donna; ed odi se fu rio, Che dello corpo la madre divise.

Lo primo su che i Cristian perseguio, E morir fece per le vene ancora

Seneca, ch' era del mondo un disio. La fine sua molto mi piacque allora,

Perchè su tal, quale a lui si convenne; Benchè 'l ciel troppo a ciò voler dimora; Chè tredici anni e più trista mi tenne.

## CAPITOLO VI

Delle disordinate spese di Nerone, e d'altri Imperatori che furono dopo di lui.

Caudel vieppiù, che col parlar non spargo, Vidi Nerone, e del mio gran tesoro Quanto a sè niun su mai più largo. Reti se sar da pescar tutte d'oro,

Ed altri strani e nuovi adornamenti, E I Colosseo, che fu sì gran lavoro.

Belle pitture e ricchi vestimenti

E tante in suoi diletti spese mise,

Che se tornare il cento a men di venti.

Ma poi che morte da lui mi divise,

Di Galba Sergio sui, del qual si disse Che per viltà sè stesso il tristo uccise.

Sette mesi signor con meco visse,

Appresso Otto seguio, che tre, non piue,

Governò il mio prima che morisse.

Vitellio Lucio dopo costai fue,

Che men di nove, per quel ch' io udio,

La morte assretta e qui non su piùe.

Vespasian dieci anni tenne il mio,

Lo qual con Tito suo se la vendetta Per VI 62,03 Sopra i Giudei del figliuolo di Dio.

Costui d'amare e servir si diletta

Sempre i soggetti suoi, e tal fu in arme, Che più province mise in mia distretta.

Qui voglio del figliuol suo gloriarme,

Che poi che 'l suo buon padre venne meno,

Sempre pensò di volere aitarme.

Dotato posso dir ch' e' su e pieno

D'ogni nobil costume, e in opra tale, Che ben su degno di guidar tal freno. Ai suoi nemici rendè ben per male, Da lui nessuno si partia mai tristo,

Tanto era grazioso e liberale.

Per mobile tenea e per acquisto Quanto donava o presentava altrui, Nè mai turbato non l'aresti visto.

Quel dì, dicea, che si perdea per lui Che del suo non donava o facea grazia: Duo anni e mesi il mio tenne costui.

Domiziano appresso si mi strazia

Da sedici anni, che suo fratel sue, Benchè in men d'uno me ne vidi sazis.

Si gravi furo a me l'opere sue, Qual di Nerone e di Caio Calicola (1): Certo ei su il terzo dietro a questi due.

Vero è, che se in mal far la lor matricola Seguío in tutto, così similmente La vita sua crudelmente pericola.

E secondo che ancor m'è nella mente, Così i Cristiani costui perseguio, Come Nerone dispietatamente.

Il Panteone dentro al grembo mio Allor fu fatto in nome d'una Dia, La qual si disse madre d'ogni Dio.

Di questa così bella profezia

Allor non m'accorsi io, ma or ne godo, Chè veggio che s'intese di Maria.

Nerva fu poi, e di costui mi lodo, Perchè a lui spiacque ciò che fatto avea Domiziano, e qui tenne altro modo.

Così a passo a passo giù cadea, E su montava, come veder puoi, Secondo quei signori i quali avea.

<sup>(1)</sup> Intendi Caligola; e già abbiamo osservato che Fazio per la rima usa più volte di tali antitesi.

Tosto meco finio li giorni suoi: Dice che essendo entrato ne due anni Da quattro mesi meco visse poi. Costui da esilio ritornò Giovanni, Intendi il Vangelista, or puoi udire Del santo il tempo, se tu non t'inganni. Seguita ora ch' io ti debba dire Del buen Trajan, il qual con gran vittoria Di ver ponente io vidi a me redire. E se far deggio lume alla sua gloria, In India, in Persia, in Egitto se' tanto, Che degno sempre fia di gran memoria. E possogli per ver dar questo vanto, Ch' in fin a lui niun dal primo Augusto Mi tenne con più ben e con men pianto. Se vuo saper qual fu dal capo al busto, Guarda, quando piangea la vedovella, Quanto ver lei fu temperato e giusto. E leggi ancor, se non sai la novella, Perchè Gregorio non su da poi sano (1) Che orando per lui a Dio favella. In questo tempo diventò cristiano Con la sua donna e con gli figli Eustazio Per un miracol molto bello e strano.

Chè cacciando una cerva, tra lo spazio Delle sue corna vide in croce Cristo,

Per cui sostenne poi martirio e strazio. E morto seco Ignazio, ancor su visto, Là dove sparse furon le sue membra, Iscritto d'or per tutto Cristo Cristo.

Ahi lassa me quando pur mi rimembra Di sì giusto signor e del riposo, Come la vita trista ora mi sembra!

<sup>(1)</sup> V. Dante, Purg. 10; ed ivi le Annotazioni aggiunte al Comento del Lombardi nell' ultima ediz. di Roma, ed in quella della Minerva di Padova.

O sommo bene, o padre glorioso,
Verrà giammai, a cui di me incresca,
Ch' io esca d'esto limbo doloroso?
Certo io non spero più in gente tedesca,
Nè in greca, nè in francesca, chè ciascuno,
Com' è fatto signor, sol per sè pesca.
Or dunque in cui sperar d'averne uno,
Che sia qual Romol fu, Camillo o Scipio
De' miei, che porti fede al ben comuno,

# CAPITOLO VII

Col qual possa rifar il bel principio?

Di Adriano, Antonino Pio, Marco Aurelio Imperatori; ed in qual tempo furono Galeno e Tolomeo.

lo non posso fuggir che non mi doglia, Quando ricordo quel tempo felice, Dove 'l ciel contentava ogni mia voglia. Dianzi ti parlai della fenice, Quant'ella è bella e che fra noi è sola, E sopra ogni altro uccel valer si dice. Ben vo', figliuol, che noti la parola: Bella su' sola io donna del mondo. Ed or son men che nell' A B l' A sola. Onde se spesso in pianto mi confondo, Maraviglia non è, se ben rimiri Come da tanto onor son ita al fondo. Ma qui non vo'che tu, perch'io m'adiri, / Il tempo perda, onde ritorno al segno Dove mi par sian dritti i tuoi disiri. Non per sè tanto questo signor degno Alcuna volta i cristian perseguio, Quanto per mal consiglio e falso ingegno. E più sarebbe stato in vêr lor rio, Non fosse Plinio che cou le parole Oneste e sante gli tolse il disio.

Nove anni e dieci questo mio bel sole Con meco visse, e tanto mi fu strano Quando morio, ch' ancora me ne dole.

Rimasi fra le braccia di Adriano:
Molto ben visse, ma fu invidioso
Del suo buon zio, i' dico di Trajano.

Al mondo il vidi forte e grazioso, E ciò su degno, chè vo che tu sappia Che sempre ei tenne il mio stato in riposo.

E voglio ancor che nel tuo petto cappia, Ch' ei fu'l secondo ch'il Giudeo distrusse, Che po'in Gerusalem non s'accalappia.

Leggi se' molte ed assai ne ridusse Ad ordinato modo, e vissi seco Con pace, qual se Numa stato sosse.

Ragionar seppe ben latino e greco, Alla fede cristiana men mal fece Ch'alcun, che prima fosse stato meco.

In Campania costui morbo disfece, E poi che meco fu, la vita sua Durò un anno con due volte diece.

Qui ferma gli occhi della mente tua, Guarda fortuna quando corre al verso, Come l' un ben dopo l' altro s'indua.

E così nel contrario; onde e converso Questo dich'io che più signori allora Mi seguir buon, e poi venne il riverso.

Dopo costui che tanto mi onora, Il gener suo mi tenne, Antonin Pio,

Del qual i' mi lodai e lodo ancora. Costui in pace tenne me e'l mio: Tanto mi piacque, che poi l'adorai, Come Romolo, Giano, od altro Dio.

Dillamondo 8

E perchè forse ancor parlar udrai Siccome amor la sua Faustina punse, Onde bello ti sia quando'l saprai,

Per ver ti dico ch' ella si congiunse Per medicina, e l'appetito spense

Col sangue del suo amato ond'ella si unse.

E benchè così fosse, io vo'che pense Che onesta sue, e di nobil costume, Nè mai tal vizio il suo bel cor non vense.

Galeno in questo tempo fece lume

A' versi d'Ippocrás, come si vede Ed è ancor scritto in alcun suo volume.

Ogni grazia, figliuol, da Dio procede, Come si par nelle piante e nell'erba,

E stolto è ben colui ch'altro ne crede.

Or dunque quel signor che s'insuperba, Come Neron, per gran prosperitade, Ben si può dir ch' egli ha la testa acerba.

Questo dich' io per lodar la bontade

D'Antonin Pio, che quanto egli ebbe piue, Più il vidi benigno e con pietade.

Due anni e trenta meco signor fue:

Ben puoi pensar ch'allor ch' io lo perdeo Assai fui trista, e qui non dico piue.

In questo tempo fiorì Tolomeo, Ch' a noi illumino l'astronomia, Qual dice lo storiografo Pompeo.

Qui Sabina fu presa, e Serafia

Fu conosciuta e morta per cristiana: Secondo (1) per sua gran filosofia.

<sup>(1)</sup> Intorno a s. Sabina ed a s. Serafia, vedi il Martirologio, 29 agosto. Per Secondo intendi il filosofo di questo nome, e v. Bruckero, Hist. Phil., tom. 2, pag. 158, e la Proposta, vol. III, part. II, pag. ccxix.

LIB. If , CAP. VIII.

In questo tempo ch' io vivea si sana, Marco Aurelio con Lucio mi tenne,

E cotal signoria mi parve strana.

Perocchè di star ben non mai s'avvenne Ad una cappa due cappucci avere,

Più che faccian insieme l'esse e l'enne (1).

Lucio morìo, e rimase il podere

A Marco Aurelio, e governò per guisa, Ch' assai mi fu di star con lui piacere.

Costui fu tale, che avendo conquisa

Sarmazia, Marcomannia, e terra Soava (2),

A minor somma il censo lor divisa.

Costui per briga alcuna non gravava

Gli suoi sudditi, e, quando avea bisogno,

Vendea del suo e i cavalier pagava; E così visse al tempo ch' io ti pogno.

#### CAPITOLO VIII

Di Commodo e di Severo Imperatori ; e di Elvio Pertinace, il qual non volle che sua moglie fosse nominata Augusta nè suo figlio Cesare.

Decondo ch' io li vidi più e meno Degni di fama questi miei signori, Di lor parlando allargo o stringo il freno. Siccome sai che sanno i dipintori, Che secondo ch'è degna la figura, E più e men l'adornan di colori.

(1) Cioè: il Si ed il No. Aurelio, e particolarmente Eutropio, l. 8, ed Orosio, l. 7, c. 15, ove sulla fine parla dei tributi condonati alle province da questo Imperatore. Ed abbi per sicuro che la lez. da noi emendata, e che diceva:

Numanzia, Granata, e terra schiava

è falsa.

Da diciotto anni signor meco dura Marco Aurelio, e Vero è che a Verona Trasmutò nome e fece sosse e mura.

Commodo tenne poi la mia persona, E benchè fosse molto ardito e franco, Di lui però più falli si ragiona.

Costui del nome suo volse fosse anco, Siccome Giulio, un de' mesi nomato,

Benchè il poter a ciò gli venne manco. Filippo in questo tempo fue mandato Da Roma in Egitto per presetto, Che molto su onesto e temperato.

Una figlia ebbe costui ch' io t' ho detto, Eugenia sue, che nell'amor di Cristo Ardeva tutta dentro del suo petto.

Questa per acquistar il sommo acquisto Fuggi dal padre, e il battesimo tolse In atto d'uomo, e per tal era visto.

Con altre due un monistero sciolse (1) Di monaci divoti molto a Dio,

Co'quali abito prese e viver volse. Essendo in tanto santo e bel disio,

Melanzia, che di costei s'accorse, Accusò lei e'l monaster per rio.

<sup>(1)</sup> Qui sciolse sta in luogo di scelse; antitesi sul fare di quella di Dante, Inf. 25, 143: e qui mi scusi La novità se fior la penna aborra, ed ivi 31, 24: Avvien che poi nel maginare aborri, ove aborra e aborri stanno per aberra e aberri. Modi da tollerarsi soltanto in quegli autori che scrissero quando la lingua era hambina. E quanto a Dante gli si fanno ben perdonare in grazia di quella sua tanta altezza d'ingegno. Ma poveri quegli scolari che del maestro non altro sanno imitare, che le spalle curve!

L'accusa innanzi al presetto porse; E, tormentando i monaci e la figlia, Il padre il vero da Eugenia scorse.

Per la letizia e per la meraviglia Filippo appresso si se' battezzare,

E non pur sè, ma tutta la famiglia.

Subitamente discese per l'a're

Un folgor ch'arse Melanzia tutta, E tal miracol fu ben da notare.

O quanto ben sarebbe, che tai frutta Spesse volte gustassero coloro

Che van cercando ogni novella brutta!

Ma qui torno a colui, che il mio tesoro Carronala Guardava allora, che senza di e mesi

Fe' tredici anni con meco dimoro. La fine sua è buon ch'io ti palesi.

Acciocche i reggitor, che son villani,

Prendan esempio di sarsi cortesi.

Sì crudo il vidi a suoi ed agli strani, Ch' ei ne su morto, e qui della sua donna, Senza più dir, lavar mi vo' le mani.

Ma poi che gli occhi suoi la morte assonna, Publio Elvio fu eletto ed ordinato Per mio sostegno e per forte colonna.

A cotesto proferse il mio senato

Di voler nominar sua donna Augusta, E che'l figliuol fosse Cesar chiamato.

Ond'egli con parola onesta e giusta Negò l'onor, dicendo: Basta assai

La grazia, che da voi per me si gusta.

Da diciotto (1) anni il suo valor provai, E tanto fu alla giustizia intero, Che nè tesor, nè amor il mosse mai.

(1) Fazio non è esatto nel riferire il tempo che durò il regno de' varii Imperatori. Per es. quello di Pertinace non fu che di soli tre mesi, ed ei lo dice di diciotto anni.

118 DITTAMONDO . Giulian l'uccise, e poi venne Severo Virtudioso tanto e d'alto ingegno, Che di vil nazion giunse all' impero. Qui pensa se di tal onor fue degno, Che'l vidi al dimandar tanto discreto, E liberale al dar, ch' io me ne segno. Al tempo suo, il viver mi fu lieto, Come colui che l' Affrica ridusse Per sorza tutta sotto il mio decreto. Arabia, Partia ad Anglia condusse E del mondo gran parte al mio domíno, Miracol parve che il suo fatto fusse. Assai intese hen greco e latino, E fu in filosofia veracemente Ed in altre scienze accorto e fino. Sol questo fece, di ch' io son dolente, Che fu il quinto che i Cristian percosse, Secondo che ancor m'è nella mente. Diciassette anni piacque al ciel che fosse Meco costui, e quando a morir venne, Pensa che dentro al cuor molto mi cosse. Chè cotanto valor m'accrebbe e tenne. Ch' io dicea fra me: Ben ha costui All' aquita rimesse omai le penne. E seçondo ch'udia contare altrui, Maraviglia facea in Inghilterra Al punto ch' io rimasi senza lui,

E che la morte le sue luci serra.

## CAPITOLO IX

Di Antonino Caracalla, di Macrino, di Antonino, di Alessandro, Massimino, Gordiano, Filippo Imperatori, e di Origene filosofo.

Morto questo signor, del qual ti dico, Antonin Caracalla suo figliuolo ( Non figliuol dovrei dir, ma suo nemico) Sette anni mi tenne in tanto duolo, Ch' io dicea fra me: Domiziano Tornato è qui dal tenebroso stuolo. Lussurioso, crudele e villano, Avaro e malizioso in ogni cosa, Pessimo il vidi e di natura strano. La sua noverca Giulia a sè se' sposa, Quando fu morto tal piacer mi fue, Quanto mai fusse d'ascun'altra cosa. Macrin fu poi, del qual l'opere sue Un anno vidi, chè I figliuolo il padre D'invidia uccise, e qui non dico piue. Segue un altro Antonin, e se bugiadre Non fur le lingue, ei fu si senza legge, Che morto il vidi insieme con la madre. Qui déi veder che l'uom che molto legge Spesso ritrova cosa di che gode, E onde si rassrena e si corregge. Così addiviene a chi ascolta ed ode Dai buon de' begli esempli, e s'egli è tale Che li sappia tener, si sa assai prode. Tu odi beu, siccome mal per male

Spesse fiate ricevean coloro,

Ch' eran signor d'ogni cosa mortale.

Onde non creda mai nessun si soro. Che del mal e del ben chi tutto vede Alla fine non renda il suo ristoro.

Costui, ch' io dico, ebbe assai men fede ... \* Dalla cintola in su, che Macometto,

Secondo ch' io udii e che si crede. È tanto se', che Dio l'ebbe in dispetto: Forse tre anni tenne la mia seggia, Chè morto su secondo ch' io t' ho detto.

Omai è buon, che mia materia reggia (1), E di Alessandro ragionar la vita, Se dritto seguir debbo all' alta greggia.

Di già la Persia, che s' era partita Dalla mia signoria io disdegnosa Condannata l'aveva ed isbandita.

Costui, essendo augusto, mai non posa In fin ch'egli ebbe con la mano ardita Fatto vendetta di ciascuna cosa.

Tredici anni se' meco sua vita, Da' suoi fu morto in Gallia, si si disse, Di che rimasi trista e sbigottita.

In questo tempo Origene si visse, Che sei mila volumi fece e piue, Senza le molte epistole che scrisse.

Il qual nella scienza cotal fue, Nella sua vita. Gironimo il prova, Che lesse già tutte le carte sue.

E quel che ora dico non mi giova. Massimino poi sanza il mio consiglio Tolse la signoria ch' era a dar nuova (2).

(2) Pare che questo ch'era a dar nuova equi-

valga a ch' era a dare nuovamente.

<sup>(1)</sup> Cioè, ch'io trattenga, ch'io raffreni la mia materia, il mio discorso. V. nella Crusca Reggere, § IV, ma qui è verbo attivo, e non neutro pas-

E la se' nostra mise in tal periglio, E per sì satto modo la percosse, Ch'io la vidi tremar dal piede al ciglio.

E poi che ad acquistar il mio si mosse, Con più province Germania conquise, Le quali contro a me s'erano mosse.

E come da costoro si divise, Ritornando di qua, trovo Pupino (1), Che lui e I figliuolo in Aquileja uccise.

Cotal qual odi fue il suo destino: Tre anni posso dir che visse meco, Ma il più del tempo si vide in cammino.

Ora Gordian alla mente ti reco, Che per signor appresso mi fu dato, Sei anni tenne il mio e vissi seco.

Costui, vinta la Persia, overa stato, Con la milizia sua pien di conforto Tornava a me per esser trionsato,

Quando da'suoi udi ch'egli era morto. Ahi cupidigia, quanti fatti n'hui Nel mondo de' signor morir a torto!

Dopo costui, di cui mi dolse assai, A Filippo fu dato il mio tra mano, Che per signor sette anni mel trovai.

E nota ch'ei fu il primo cristïano Imperatore, e Ponzian fu colui Ch'il battezzò con la sua santa mano.

E sappi ancor ch'al tempo di costui Fu l'ultimo anno che compì il millesimo, Dico dal giorno che sposata fui.

E se ben mi ricordo ancora ed esimo (2), Tanta letizia se ne fece, ch'io Appena dir te ne potrei il centesimo,

E così stava allora il comun mio.

<sup>(1)</sup> Pupino sincope di Pupieno in grazia della rima. (2) La parola esimo presso gli antichi valeva

Ary XXIII.88

## CAPITOLO X

Di Decio, di Gallo, di Volusiano, di Valeriano, di Gallieno, di Claudio, di Aureliano, di Tacito, di Probo, di Floriano e Caro Imperatori.

Avea dal dì che nacque il nostro Amore, Infino a quel che quivi ti rammento Ch' io stava in tanto gaudio e tanto onore,

Da cinque volte diece con dugento; E benchè fossi afflitta alcuna volta, Tosto mi rifacea da quel tormento.

Ma qui ti vo'contar, e tu m'ascolta, Del mio Filippo e del figliuolo aucora,

Come da lor piacer mi vidi sciolta.

Una grave battaglia fue allora,

Ove ciascun di lor morto su visto, Pensa se'l duol ancor dentro m'accora.

Vero è che lor tesoro e loro acquisto, Tanto eran caldi nell'amor di Dio, Per farne ben altrui lasciaro a Sisto.

Ma poi, come tu leggi, e ch' io udio Nelle storie de' santi, da Lorenzio Un altro il volse, a cui rimase il mio.

Qui vorrei hen poter tener silenzio

E lasciar Decio con ciascun suo vizio, Ma la tema (1) mi stringe a dir l'assenzio (2).

74 14 14 h

ragguaglio, e lo dice il Varchi nell'Ercolano. Qui Fazio ne ha formato il verbo Esimare, siccome abbiamo Ragguaglio e Ragguagliare. Egli ripete lo stesso uso, lib. 4, cap. 18, v. 64.

(1) la tema Cioè il tema, l'argomento.

(2) l'assenzio Vale a dire il male, ch'è amaro a dirsi. Di lui ti do per certo questo indizio, Che avar su sì, che mai veder non volle Povero alcuno dentro dal suo ospizio.

E come su avar, così su folle

Contro la se di Cristo, che per certo Giammai a tal voler nel vidi molle.

Questo ebbe in sè, che su nell'arme esperto, Ma non pur tanto, per quel ch'io intesi, Ch'al sin non sosse dal diavol diserto.

Due anni tenne il mio con quattro mesi, Tanto l'amai che dell'acerba morte, Quando l'udii, niun dolor io presi.

Gallo e Volusian, dopo tal sorte

Signoreggiar due anni, e sue si poco, Che pro nè danno n'ebbe la mia corte.

Valeriano tenne appresso il loco

Per quindici anni, e sappi che su tale, Che più province ne sentir gran soco.

E poi ch'egli ebbe assai battuto l'ale, Da Sapor, re de'Persi, è preso e vinto, Che poi gli fe' sentir di molto male.

Gallieno segue che qui sia distinto (1). Claudio su tal, che s'ei vivuto sosse, Molto più chiaro tel avrei dipinto.

Costui la Grecia e la Magna percosse, E disertolle per sissatto modo,

Che lungo tempo loro il danno cosse.

Tu vedi ben così com' io annodo

L'un dopo l'altro in breve, onde figura Il rio più rio, e'l buon di maggior lodo-

Un anno meco la sua vita dura.

Ad Aureliano poi rendo ancor laude Perchè più ricca se' la mia cintura.

<sup>(1)</sup> Vedi Aurelio Vittore; Eutropio, l. 9; Orosio, l. 7, c. 22 e 23.

DITTAMONDO. 124

Molto le genti mie per lui fur baude (1), Cinque anni visse, ed alla fin su morto Da'suoi per tradimento e per gran fraude.

Costui in arme su franco ed accorto.

Se dico il ver, color di Dacia il sanno,

E i Goti e i Franchi, a cui il satto è scorto. Costui fu 'l primo ancor, se nou m' inganno,

De' miei che volle la corona in testa D'oro e di gemme, come ora si fanuo.

E quello che di lui a dir mi resta Si è, ch' ei fece al sole un ricco tempio, Di care pietre ov'ei sacea gran sesta.

Incontro a Cristian su aspro ed empio,

E con più altri beata Colomba

Fece martirizzare e farne scempio.
Seguita ora ch' io suoni la tromba

Per Tacito; che lue largo e prudente, Ma poco meco il suo nome rimbomba.

Che, secondo ch'ancor m'è nella mente, Sette mesi e non più m'ebbe in governo, Se morto su, ciò spiacque alla mia gente.

E se ben mi ricordo e il ver discerno, Appresso di costui mi seguì Probo,

Che fe' del Manicheo non buon governo. Costui per prode e per scrittura approbo; Da' suoi fu morto, ed al tempo ch' ei visse,

Sei anni tenne meco questo globo.

<sup>(1)</sup> baude Per balde. Queste antitesi erano frequenti presso gli antichi Toscani. Così Fralde per Fraude, Lalde per Laude, che sono il contrario di quella usata qui da Fazio. Se pure egli non iscrisse piuttosto lalde, balde, fralde con vezzo fiorentino antico.

LIB. II, CAP. Xt.

Florian su poi, di cui nulla si disse;
E giusto è ben, a non sar d'un cattivo
Più viva menzion, che sè morisse (1).
Seguita Caro, e io di lui ti scrivo
Che passò in Partia, e quivi su dal siume (2)
Sorbito, onde da poi non parve vivo.
E se tu cerchi bene il mio volume,
Il troverai di ciascun vizio pieno,

E d'ogni brutto e cattivo costume.

Due anni tenne del mio regno il freno,

Molto contenta fui dentro dal cuore

Quando mi venne, com'io dico, meno,

Sempre sperando d'averne un migliore.

# CAPITOLO XI

Di Diocleziano, di Galerio, di Costanzo, e del figliuolo che dotò la Chiesa.

Con gli occhi al cielo sempre Iddio pregava Che mi traesse dalle man di Caro, Come colei che in un miglior sperava.

<sup>(1)</sup> sè morisse Cioè ammazzasse sè stesso. "Flo-"rianus (dice Aurelio Vittore), quasi per ludum "Imperio usus, incisis a semetipso venis, effuso "sanguine consumptus est." Avverti però che la morte di Floriano avvenne prima di quella di Probo, che fu creato Imperatore in Oriente nel tempo medesimo che Floriano lo era in Occidente.

<sup>(2)</sup> Gli Storici Aurelio Vittore (De Vit. et Mor. Imp. Rom.), Eutropio, l. 9, Orosio, l. 7, c. 24, 1 dicono concordemente che l'Imp. Caro morì, essendo accampato vicino al Tigri, fulminis ictu; ma Fazio per disgrazia lesse fluminis, e quindi ci narra che il fiume lo sorbì.

Ma tanto al priego mio si fece avaro, Che appresso lui Diocleziano giunse, Chè per un cento più mel vidi amaro.

Costui la Chiesa per tal modo punse, Che dieci anni non su senza sospire: Ben dei pensar s' ei la distrusse e munse.

Den dei pensar s'el la distrusse e l

Ben ventimila e più ne se morire, E Gervasio e Protasio entro Milano, Santificando, ricevêr martíre.

E così ancor Quintinio e Gorgoniano, Grisogono, Martino e Nastasia,

Agata appresso, Cosmo e Damiano.

Similemente Agnese con Lucia.

E Marcellin, che su siccome Pietro, Cristo negando la morte suggia;

E poichè vide ch' erano di vetro Li suoi pensieri, si condannò a morte, E d'ogni mal voler suo tornò addietro.

Venti anni tenne e guidò la mia corte, E fu Massimïan al mal con lui Non men crudele in ciascun caso e forte.

E se'l morir amar parve a costui, Ed a me parve dolce, sì mi piacque Quando da esso sviluppata fui.

Eran passati dal tempo, che nacque Colui che sparse il sangue suo per noi, Infino al di che in terra costui giacque,

Da trecento e sette anni. E qui ben puoi Notare con che pena e che fatica Crebbe la fe' che va così ancoi.

Ora passo oltre, e convien ch' io ti dica Di Galerio, perciocchè così siegue De' miei signori la dritta rubrica.

E vo' tacer le battaglie e le triegue Di Massenzio e Carino e di Narseo; Sì vaga son che da lor mi dilegue.

Poco Galerio mi fu buono o reo E però poco di lui ti ragiono, Chè 'n due anni dir posso che I perdeo. Poscia Costanzo, ch'assai mi su buono, Passò in pouente, e delle opere sue Ancor pensando contenta ne sono. Cloelio re padre di Eléna sue,

La qual giovine inferma a Roma venne, Divota a Cristo quanto si può piue.

Libera e sana qual fu mai divenne, Onde per sua beltà Costanzo allora Vago di lei più di seco la fenne.

Un anel d'ôr le donò in sua dimora,

Che più non volle, e poscia un fanciul fece Simile al padre e bellissimo ancora.

Costui avendo tre anni con diece, Per mar andando, fu menato a un re,

Che allor regnava tra le genti grece. Tanto su data a mercadanti se,

Che'l re la figlia sua gli diede a sposa, Ma qui non dico il modo, nè il perchè.

Rubogli poi tornando d'ogni cosa, E soli li lasciò com' piacque a Dio; Rimase lor la ricca veste ascosa.

Tornando a me Costanzo il signor mio, Elena sposa imperatrice feo;

Poscia che 'l ver con l'anello scoprio.

Da quindici anni meco star poteo, Rede il figlio lasciò, per cui la Chiesa Ricchezza (1) acquista e santità perdeo.

Non che dir voglia che I dare e la presa Allor non fosse ben, perchè da troppa Gente la fede nostra era contesa.

<sup>(1)</sup> Il poeta va sulle orme di Dante, Inf. xix, **v.** 115.

The 7 durch

Ma perchè dove ricchezza s'aggroppa, Lussuria, gola, ira ed avarizia, Accidia, invidia, e superbia vi schioppa.

E tu puoi ben veder che per divizia Di cotante grandezze anche 'l pastore Falla, e fallando le pecore invizia.

O quanto gli terrei maggior onore, Che fosse meco e governasse i suoi, Che dirsi a Avignon papa e imperatore!

Che a tanto giunto sia ben veder puoi, Per il suo parteggiar, che quel d'Egitto Vive sicuro, e combattiam fra noi.

Certo io so ben che le parole gitto Indarno teco, ma so com' la trista

Che corre al pianto quando ha il cor trafitto.

Non trovo santo alcun nè vangelista Che dica, a Cristo piacesse palagio, Bei palafreni e robe di gran vista.

Non trovo ch'e volesse stare ad agio, Non trovo ch'e chiedesse argento ed oro,

Nè che mai ricevesse più d'un bagio. Trovo che povertà fu il suo tesoro,

E questa predicava in ciascun templo, E questa volle nel suo concistoro (1);

Trovo, se ben nel suo lume contemplo,

Per umiltà cavalcar l'asinello,

E questo a' frati suoi die' per esemplo.

Trovo che disse: " Più miracol quello

"Terrei, ch'uom ricco entrasse nel gran regno, "Che per la cruna d'un ago un cammello."

Venne Cephas, e venne il gran vasello Dello Spirito Santo, magri e scalzi, Prendendo il cibo di qualunque ostello, con quello che seguita.

<sup>(1)</sup> Qui Fazio al suo modo ritrae alquanto dell' amarulenta bile che Dante sfogò nel Cant. XXI del Paradiso, v. 127:

Trovo, che dimandato fu ad ingegno (1):

" Rispondi tu, che sai tutte le cose,

« Se a Cesar dar il censo è giusto e degno,

« O se non è. » Ed egli allor rispose:

" Mostra il danajo. " Ed un di lor gliel diede; E Cristo a quel che nella man gliel pose;

" Dimmi, questa figura che si vede,

" E lo seritto a cui è?" E'l Fariseo:

"È a colui, che 'l censo ci richiede."

Ond egli, accorto del suo pensar reo,

Rispose: « E come suo a lui si renda:

" Quæ Cæsaris Cæsdri (2), et quæ Dei Deo. " E chi ha ricchezze qui m'oda e m'intenda.

## CAPITOLO XII

Di Costantino Imperatore, 'il quale guarito dalla lebbra da papa Silvestro si fe' battez-zare a Roma.

Quanto dolor sopra dolore assembro.

Onde se pianger vedi gli occhi miei,
Ed hai rispetto a quel che a dir ti vegno,
Maravigliar per certo non ti déi.

Colui che or siegue che tenne il mio regno
Fu'l Magno Costantin, che essendo infermo
Alla sua lebbra non trovò sostegno.

(1) ad ingegno Cioè Artificiosamente, Malizio-

<sup>(2)</sup> A fare di queste parole latine un verso italiano, è d'uopo pronunciare Caesári, contro la prosodia.

. 1301 DITTAMONDO, Quando Silvestro a Dio fedele e fermo, Partito da Siratti e giunto a lui, Sol col battesmo gli tolse ogni vermo (1). E questa è la cagion per che costui Gli diede 1 mio e tanto largo sue, Tal che contenta molto allor ne fui. Ch'io pensava fra me: se questi due Saran, com'esser deve, in un volere, Temuta ed onorata sarò piue. Per ver ti giuro ch'io credetti avere, Siccome I ciel, qua giù la luna e I sole, E starmi in pace e con essi a godere. Ma colei che ci dà speranza e tole, E che gira e governa la sua rota, Non come piace a noi, ma com'ei (2) vuole, La mia credenza ha fatto di ciò vôta Come ben può vedere a passo a passo Qual il mio tempo degradando nota. Ond' io accuso, quando ben compasso, Il lor mal fare per l'una cagione
Per la qual son caduta così abbasso.

L'altra dir posso natural ragione,
Perchè ogni cosa convien aver fine
In questo mondo, che mortal si pone;

La terza le mie genti cittadine

Vivute senza sede e senza amore, Punte d'amare ed invidiose spine.

Non come piace a noi, com' ella vuole.

<sup>(1)</sup> Ma, come Costantin chiese Silvestro
Dentro Siratti a guarir della lebbre, ecc. Dante, Inf 27, 94.

<sup>(2)</sup> Qui Fazio avrebbe usato ei semminile per ella. Se non che io propendo a credere che il ma sia sottinteso, e vada letto:

Più potrei dir, ma se tu poni il cuore Al ver di queste tre, vedrai per certo Ch'esse radici son del mio dolore.

E così t'ho mostrato e discoperto Quel, di che mi pregasti, tanto chiaro, Che quasi il dei, com'io, veder aperto.

Qui si taceo, e mai non lacrimaro Occhi di donna lacrime si spesse, Come i suoi quivi il suo viso baguaro.

Non credo un serpe, ch'ha il core cotanto Acerbo. Ond'io non fui allor si duro, Ch'appresso lei non lacrimassi alquanto.

Ma poi che 'l pianto suo amaro e scuro Vidi allentar, parlai per questo modo, D'angoscia pieno, riverente e puro.

Nella mia mente ciò che detto avete,

Ch'appena una parola non ne schiodo (1). V Vero è, madouna mia, che nuova sete

M'è giunta poi che cominciaste a dire-Di quei signor con cui vivuta siete.

E questo è solo di voler udire Degli altri i quali il vostro governaro, Siccome dee per ordine seguire.

<sup>(1)</sup> La Crusca spiega questo verbo come metaf. di Schiodare per Sconficcare, Cavare il chiodo confitto: ed al mio parere s'inganna. Qui Schiodo è, per antitesi, lo stesso che schiudo, verbo usato da Daute nel Convito e da altri antichi scrittori in vece di Escludere, Rimuovere, e simili. V. la Crusca medesima alla V. Schiudere.

DITTAMONDO , Onde, con quanto amor dee'l figliuol caro Alla sua dolce madre muover preghi, Vi prego che per voi qui mi sia chiaro. Acciocche se addivien che giammai freghi La penna per trattar di questa tema, Che i nomi lor co' numerati io leghi (1). Chè noi veggiam, che quando un'opra è scema, E sia quanto vuol bella, l'occhio corre Pur al difetto che la mostra strema. Ma quando è si compiuta, che apporre Nou vi si può, allora si vagheggia, E qual cerca vederla, e qual riporre. Ond'ella mi rispose: Ben ch'io veggia, Ch'esser non puote cosa mai persetta, Che manchi, o che sia più ch'esser non deggia, Io son cotanto dal dolor costretta, Che gran pena mi fia giunger al seguo, Dove a me par che'l tuo arco saetta. Chè vo' che sappi che quanto più vegno Parlando verso 'l tempo che or ne cinge, Che più con pianto mi cresce il disdegno. Ma pur il prego tuo tanto mi stringe, E'l dover poi, per la ragion ch'hai mossa, Che nel mio cuor verace si dipinge, Che presta son, secondo la mia possa, Oltre seguir e ricordar coloro Per gli quai sui più e meno ricossa, Secondo che virtù reguava in loro.

<sup>(1)</sup> Il che al principio di questo verso sembra pleonasmo. Di un tal modo però fanno uso Dante, e il Boccaccio. Vedi una nota dell'ab. Colombo al Decamerone, ediz. di Parma, g. 2, nov. 8.

### CAPITOLO XIII

Di Costantino il Grande, di Costante, Costanzo e Costantino, di Giuliano, di Valentiniano Imperatori, e del Serpe di San Silvestro.

Come si dice a questo tempo d'ore Mille trecento cinquant' uno e sette, Trecento e venti tre correva allora. Qui passo a dir le discordie e le sette Di Massenzio, il qual giammai non fina Di darmi angoscia fin che meco stette. Qui passo a dirti la mortal ruina Che di qua fece di ciascun cristiano, Ed oltre mar ancor di Caterina. Tanto su aspro e di costumi strano, Gran nimico degli nomini e di Dio, Che certo più non fu Diocleziano. Ma ora torno a dirti siccom' io Abbandonata fui da Costantino, Che possedeva allora me e'l mio. Nel mar si mise, e tal fu il mio destino, Che di Bisanzio un'altra Roma sece, Ed ivi pose fine al suo cammino. E così cadde tra le genti grece L'aquila mia, ch'io m'avea nutricata Mille anni e più cinquantacinque e diece. Così mi vidi sola abbandonata, Benchè allora mi piacque, e così fui, Non conoscendo il mal, del mio pelata.

Nell'acqua della Fede su costui Lavato; e se nel ver qui non mi annebbio, Trent'anni e più si tenne il mio per lui.

134 DITTAMONDO , Costui licenzia di venir a trebbio (1) Die ai Cristiani, e di far concistoro, E qui fiori Nicolò ed Eusebbio. Un tempio sece a Pier di gran lavoro, Ed un altro a Lorenzo tanto vago, Ch' assai vi spese allora argento ed oro. Apparve allora nel mio grembo un drago, Ch' era sì velenoso e tanto crudo, Che la gente uccidea sol collo smago. Silvestro senza lancia e senza scudo, Solo col segno della croce allora Il prese e d'ogni possa il fece nudo. Dopo costui il mio rimase ancora A tre de suoi figliuoi, ma due fur tali, Che poco in signoria ciascun dimora. Qui lasso a dir le gran discordie e mali Ch' ebber fra lor, e quanto furo ingrati Inverso me, e contra altrui mortali. Per costor vidi i cristian tormentati E spesse volte morti a gran dolore, E gli Ariani esser sopra montati. Ario fu'l primo onde mosse l'errore, Per che già Gesù Cristo apparve a Pietro Con drappi rotti e senza alcun colore. Così come odi ritornava addietro La nostra Fede, ed ora innanzi giva, Siccome quella ch' era ancor di vetro. Tu vedi ben (ch'è per venire a riva Del mio parlar) come in brieve ti conto Ciò ch' io vedea allora e ch' io udiva. In questo tempo, che or a dir t'affronto (2),

Si portâr l'ossa di Luca e di Andrea, Dov' è la mia soror sopra Ellesponto.

<sup>(1)</sup> venir a trebbio Qui dee valere mostrarsi in pubblico.

<sup>(2)</sup> affronto Quasi pongo dinanzi, presento, e simili.

In questo tempo Donato vivea,

Che delle arti in si breve volume (1)

L'uscio ci aperse alla prima scalea.

Cotesti tre signor, de quai fo lume, Costantino, Costanzio e Costante,

Nomati fur dalle paterne piume.

Ventiquattro anni in cotesto bistante

Tenner l'imperio, e quel che men mi spiacque

Fu Costantino che più visse avante.

Segui appresso Giuliano, che nacque

Da un zio di loro, a governar il mio, Il qual trentadue mesi su vi giacque.

E di costui questa novella udio,

Che poi che da Sapor su vinto e morto,

Il cor si sperse per disdegno rio.

Sagace su e in arme assai accorto,

Ma troppo se', per quel che si ragiona, Sopra la nostra Fe' gravezza e torto.

Giovian dopo tenne la corona

Da sette mesi, e se'l tempo su poco, Nondimen lodo assui la sua persona.

Cristiano su e suggi com'il soco

Ogni scommettitor, ogni discordia,

E pace disiava in ciascun loco.

Seguita ora nelle mie esordia (2) Valentiniano, che quanto bisogna Ben seppe menar guerra e far concordia.

Ch' alla prim' arte degnò poner mano, sul quale, oltre la Proposta, può leggersi il Comento del Lombardi e le aggiunte fattevi nell'ediz. della Minerva.

(2) esordio Qui non vale principio, ma andamento, processo.

<sup>(1)</sup> La gramatica, la quale è detta scientiarum significa. (V. Prop., vol. ult., pag. LXXX.) E qui Fazio imita quel luogo di Dante nel Par., c. 12, v. 137:

Certo i'credo ben, che quando sogna, Per la paura delle gran percosse, Che tutto trema ancor quel di Sassogna.

E ben mostrato avrebbe le sue posse Maggiori assai, in Pannonia dico, Se la morte che l'assalio non fosse (1). Quattro e sette anni mi fue buon amico.

## CAPITOLO XIV

Di Valente, Graziano, Teodosio, Arcadio, Onorio, e Teodosio minore, fino ad Attila.

TRECEN' con otto croci eran passate
Del numer bel, che noi uniamo ancoi,
Al tempo ch' io ti dico, e che tu guate.
Valente tenne il mio tre anni poi,
Arian fu e i monaci percosse,
Ch' erano allor come santi fra noi,
Del grande inganno, ch'ei fece nell' osse
A' Goti, de' quai senti mortal fiamma,
Quando dal ver falsamente gli mosse.
E come figlio amato è dalla mamma,
Così sei anni amai Graziano mio,
Che fu cristian, e non vi mancò dramma.
E pensa ben se amato fu da Dio,
Che vinse sì la torma de' Tedeschi,
Che pur un sol de' suoi non vi morio.

<sup>(1)</sup> A far giusto questo verso bisogna pronunciare:

Se la mortè che l'assalio non fosse. Per l'onore di Fazio, credo ch'egli avrà scritto: Se morte qui che l'assalio non fosse.

E perche dolce più 'l mio dir t'adeschi, Dico che Ambrogio, ch'era allora meco, Pregiar udia da Greci e da Franceschi.

Tanta virtude e grazia era già seco, Ch' al pastor piacque, che fosse in Milano Padre de buoni e luce a ciascun cieco.

Costui ridusse, che pria era pagano, Agostin, disputando, a nostra fede, Che poi fu tal, come tu sai, cristiano.

Quando Massimo il colpo mortal diede A Graziano, e cacciò Valentino,

Trista mi vidi esser dal capo al piede.

Perocchè sempre con bello latino

L'avresti udito, in ogni suo costume Puro come or di che si sa I fiorino.

Seguita ora ch'io ti saccia lume

Di Teodosio, che dietro a lui venne, Degno di onor in ciascun bel volume.

Cotanto ben undici anni mi tenne, Ch' io diceva fra me: Trajano è giunto, Che m' ha con pace rimesse le penne.

In questo tempo ch' io ti dico appunto Translatò 'l vecchio e 'l novo testamento Geronimo qual sai di punto in punto.

In questo tempo, che qui ti rammento,
Gli antichi templi fatti per gli Dei

Vidi disfar e gir a struggimento. In questo tempo scisma fra i Giudei

E i Saracini fu, e di lor male Poco curai, perocch'egli eran rei.

Or come sai che ciascuno è mortale, Entro Milano a questo mio signore Morte crudele saettò il suo strale.

Odi s' egli ebbe in Dio verace amore, Che i suoi nemici più che con le spade Vincea con preghi e col suo dolce cuore.

138 DITTAMONDO, Appresso lui a tanta diguitade Arcadio giunse, e certo ei ne su degno, Sì'l vidi pien d'amore e di bontade. Qui per parlar più breve in fra me tegno Di Egidio e di Marcello, e la cagione Come moriro e che gli mosse a sdegno. E votti ricordare il gran dracone, Lo qual Donato col suo sputo uccise, Che tanto fiero la sua storia pone. E non ti vo' tacer che allor mi mise Alarico (1) crudele in tanti assanni, Che presso che del tutto mi conquise. Non ch'egli mi rubasse e vello e panni. Poi Ataulfo ne menò via Galla Con altre più donzelle de' suoi anni. E non pur questo peso giù m'avvalla, Ma tante pestilenzie allor seguiro, Ch' io me ne ruppi l'omero e la spalla. Or questo mio signor, che ben fu viro Degno di riverenzia e di salute, Da tredici anni tenne il mio impiro. În più scienze, e in ogni gran virtute Veramente lodar tel posso assai, Però che chiare in lui furon vedute. Poi quindici anni regger mi trovai Onorio, dello qual Iddio ringrazio, Tauto fu buon, ed io tanto l'amai. Qui venne al mio tormento Radagazio. E qui di lui, come si convenia, Con fame e con la spada feci strazio.

E così Erodiano, che venía
Col gran naviglio incontro me si acerbo,
Ancor, come a Dio piacque, strussi via.

<sup>(1)</sup> Vedi Orosio, l. 7, c. 39 e 40; Paolo Diacono, continuazione d'Eutropio, l. 13.

O heato 1 signor, ch'è non superbo; O beato costui che qui s' addita! Sì fu pietoso in ciascuno suo verbo. Vinti i nemici, in lor morte o ferita Vietava a'suoi, dicendo: A Dio piacesse Che quei ch'è morto ritornasse in vita. Cotal costui il suo viver elesse, Qual fece il padre, del quale io t' ho detto. Che orando e con digiun sempre si resse. E poi che morte gli trafisse il petto, Teodosio minor del mio fu reda Cinque anni e venti con molto diletto. Qui fe'l demonio de'Giudei isceda In specie (1) di Mosè: e quivi colse Attila in Italia la gran preda. Qui si destaro, siccome Dio volse. Nella spelonca i sette dormienti, Che fuggir Decio, oude poi non li colse. Qui non ti saprei dir tutti i tormenti, Che allor seutir per Attila crudele, Dico in Panuonia e di qua, le mie genti. Qui non ti potrei dir con quanto fiele Mi suro incontro i Vandali ed i Gotti, Se non che mi rubar ogni mio miele. Or come negli scogli vedi i fiotti L' un dopo l'altro dal gran mar redire, Allor ch' hanno paura i galeotti; Così vedea in quel tempo seguire L'un dolor dopo l'altro, ed eran tali, Che non è lingua che sapesse dire, Se non ch'eran soperchio a tutti i mali.

<sup>(1)</sup> In specie Cioè Sotto specie, In sembianza.

#### CAPITOLO XV

Di Marciano, Leone, Zenone, Anastasio e Giustino Imperatori. Di Merlino, del Re Arturo, e d'altri.

Avea, dal tempo che si pone a Cristo Infin a quel che quivi ti rammento, Che 'l cuor mi vedi sì turbato e tristo, Anni cinquantadue con quattrocento; Ed eran quarant' uno, ch'i' era stata Per Alarico a simile tormento. Così come odi mi vidi rubata Più volte e più, poichè da Costantino Fui, com' io t'aggio detto, abbandonata. E se dritta vo' gir per lo cammino Disegnando per ordine ciascuno, Che tenne il mio e fenue il suo domino, Marcian con gli altri miei signori aduno, Ch' undici mila vergini in Cologna Al tempo suo martirizzate funo. In Franza, per la Magna e per Sassogna La torma degli Vandali passaro; Se danno fecer, dirlo non bisogna. Sette anni se' costui meco riparo, E dopo la sua fine venne Leo, E qui mi vidi il Cielo e lui contraro. In questo tempo, ch'io dico sì reo, Augustolo Italia tutta prese, E presa poi vilmente la perdeo. Lasciolla il tristo, e sè nè lei difese Incontra Odoacre, che a ferro e foco Correva e consumava il mio paese. Teodorico appresso questo un poco Da Gozia venne, e non compì sua via,

Ch' io non me ne dolessi in ciascun loco.

the son

In questo tempo già parlar s' udía Di Uterpandragon e di Merlino, E del lavor che sfondato sparia.

Or questo Leo, che, a sar buon latino, Coniglio dovrei dir, ne portò seco Le immagini mie fatte d'oro fino.

E se la sana rimembranza è meco,

Diciassette anni tenne in mano il freno; Che troppo su, s'io deggio il ver dir teco.

Seguita or, ch'io ti ricordi Zeno,

Il qual con Goti mandò Teodorico. Che Odoacre cacciò dal mio seno.

In questo tempo sì amaro ed antico

Passar quei di Sassogna in Inghilterra, E'il gran mal che vi secer qui non dico.

Artù, benigno, largo e franco in guerra, Con l'altra compagnia Francia conquise,

Fiandra, Norvegia, e ciò che quel mar serra.

E poi che morte distrusse ed uccise Zeno, lo qual diciassette anni tenne

Lo imperio, e che più leggi altrui tramise,

Anastasio su quel ch' appresso venne,

Tanto ebbe in sè del mal, che molte volte

Di Massenzio crudele mi sovvenue.

L'opere sue suro insedeli e stolte,

Per non dir troppo a ricordar qui passo,

Nè breve le so dir, perchè fur molte.

Vero è che due miracoli non lasso,

Li quai ciascun per dispregiar apparve

La sede del battesmo a passo a passo.

L'un fu, che l'acqua nella fonte sparve A Barbas; l'altro ad Olimpio, a cui

Amor non fu quanto a me dolce parve (1).

<sup>(1)</sup> V. Paolo Diacono, Contin. d' Eutr., lib. 17.

DITTAMONDO,

Certo non so se tu tel sai d'altrui: 1 Anastasio Papa in quel tempo era Di Fotin vago a mal grado de'sui (1).

Le sette teste della santa fiera

Già dispregiar s' udivan tra coloro, Ch' eran pastor della fede sincera.

Fuggivan povertà, bramavan l'oro, Onde più volte al traslatar del manto Papal, movean questioni fra loro.

De' Vescovi su grave e grande il pianto, Quando mandati in esilio in Sardigua Fur da Trasmundo che su insedel tanto.

Moltiplicava la mala gramigna

Di santa Chiesa in ogni parte allora, Come tu sai che la mal erba alligna.

. Dolce mi sento al cuor pensando ancora Siccome questo imperator morío, Che sedici anni e diece tal dimora.

Appresso di costui Giustin seguio; È certo il nome se gli avvenne assai,

Chè giusto fu e buon cristiano a Dio.

Boezio senator, ch'io tanto amai

Quanto figliuolo alcun, fue da me sperso (2), Chè in Teodorico un Massenzio trovai.

Il quale (3) essendo in esilio riverso Si consolava, siccome ancor pare, Con la filosofia di verso in verso.

(1) Il sedotto da Fotino non è Papa Anastasio, ma Anastasio I Imperatore. Ciò su di già osservato dal Poggiali e dal Biagioli sopra que' versi di Dante (Inf. 11, 8):

. . . Anastasio Papa guardo Lo qual trasse Fotin dalla via dritta, versi seguiti qui da Fazio.

(2) Cive fu tolto a me.

(3) Intendi Boezio.

In questo tempo, che m'odi contare, Per Remigio, che fu a Dio divoto, Si fece Clodoveo battezzare. In questo appunto tempo ch'io ti poto

In questo appunto tempo ch' io ti noto

Le gran bellezze fatte per antico

Caddero in Antiochia per tremoto.

Nove anni ebbe Giustin l'onor ch' io dico.

## CAPITOLO XVI

Di Giustiniano, Giustino minore, Tiberio, e Maurizio, e della schiatta Lombarda.

Maurizio, e della schiatta Lombarda.

Qui di Giustinian segue ch'io debbia

Trattar, il qual Agapito ridusse A luce fuor d'ogni éretica nebbia (1).

Per costui piacque al sommo ben ch'io susse

Alquanto ristorata de' miei danni,

Quando'l buon Belisar con lui produsse.

Lo qual con molti lunghi e gravi assanni Assrica, Persia, ed Allemagna mise, Francia, Sicilia sotto gli miei vanni.

E su Narsete ancora; il quale uccise Totila, e scampò me del grande assedio, Dove la same quasi mi conquise.

E se' morire dopo lungo tedio
Amingo, e Avindino tenue preso,
Poi contra Buccellin su mio rimedio.
Ora se'l parlar breve hai ben compreso,

Intender puoi che per Giustiniano In parte il mio fu riscosso e diseso.

Pay Visió

<sup>(1)</sup> Ma il benedetto Agabito, che fue Sommo Pastore, alla Fede sincera Mi dirizzò con le parole sue. Così Giustiniano in Dante, Par. 6, 16.

La fine sua, partita dal suo regno, Sanno li Ravignan, ed io in parte, Ch' essa morío per suo malvagio ingegno.

Bello è saper chi su e con qual arte Alboin venne, ed udir la cagione, Secondo che n'è scritto in molte carte.

Chi fu Ibor e chi fu Agione, Chi fu Giabar, e come nello fiume Gismondo ritrovò la sua mersione.

E bel ti fie veder questo volume Per Teodolinda, che al Battista in Moncia (1), Come ancor pare, fece onor e lume.

<sup>(1)</sup> Gli antichi scrissero anche Moncia, e così trovasi ne' Cronicisti latini. Parmi più sano attenersi

Ma se questa fu buona a oncia a oncia, Di Romilda se leggi le novelle, Nel contrario saprai quanto fu sconcia: Due figlie ebbe la trista molto belle, Che per fuggir vergogna, si pensaro Coprir di carne morta le mammelle. E se de' corpi lor l'onor guardaro,

Per lor gran loda, e, come piacque a Dio, Dovera crudeltà pietà trovaro.

In questo tempo ragionare udío, Come l'Armeno nella se' di Cristor Moltiplicava, e cresceva il disto.

Con buona pace ed an' (1) con ricco acquisto Sarei vivuta al tempo di Giustino, Non fosse stato il mal consiglio e tristo.

Undici anni mi tenne al suo domino, Poi per Tiberio governar mi vidi Acceso e caldo nell'amor divino.

Or perchè sempre nel ben far ti fidi-, E proprio aver compassion del povero, Questo miracol fa che in petto annidi.

Questi, che a tutti era padre e risovero, Trovò tre croci, e di sotto da esse,

Come a Dio piacque, tesor senza novero (2).

Sette anni governò il mio e resse, E certo questo tempo mi su poco, Sì mi piacea che ancora più vivesse.

(1) Nota an', apocope di anche, che tuttavia si

ode nel dialetto lombardo.

a questa pronuncia che storpiare quella di due parole oncia e sconcia, mettendo Monza, onza, sconza, come nelle stampe anteriori.

<sup>(2)</sup> Veggasi Paolo Diacono nella continuazione di Eutropio, lib. 18. Dittamondo

DITTAMONDO, Maurizio tenne poi venti anni il loco, Ed al suo tempo furo fiumi e laghi Tai per Italia, che non parve giuoco. Bestie, uccei, serpenti e molti draghi Al Tever portar vidi; e fu in Verona L'Adige tal, che assai ne fur gli smaghi. Questo signor, del qual or si ragiona, Facendo guerra e non pagando i suoi, Per cotal sallo perdeo la corona. Assai di così fatti trovar puoi, Che per tener soldati e non pagare Son iti a mal, e proprio ne' di tuoi. Ahi quanto ancor mi duole a ricordare De grandi e belli e de sottili intagli, Gli quai Gregorio allor mi se' dislare! E duolini ancor che con lunghi travagli Erano compilati più volumi De' mie' figliuoli e de' miei ammiragli; Ne' quali il bel parlar e i bei costumi E l'ordine dell'armi eran compresi Si ben, che a molti udendo facean lumi; Che la più parte fur distrutti e lesi Per questo Papa, e se 'l pensier su buono Non so, ma pur di cio gran doglia presi. Così da Cristo in qua venuta sono

Parlando teco fin a sei cento anni; Abbreviando ciò ch' io ti ragiono

Perchè m'ascolti, e perch' io men m' assani.

Par.XX.

# CAPITOLO XVII

Di Foca, d'Eraclio, di Costantino, di Giustiniano, di Leone, Tiberio e Filippo Imperatori, anche di Maometto.

Tu déi immaginar che Dio è tale, Che sempre rende altrui del ben sar bene, Ed e converso si del mal sar male.

Dopo Maurizio seguita che viene

Focas, il qual se contra altrui fu rio, Boutà di Prisco, alfin ne portò pene.

Da prima la sua morte dire udío

Che in Persia era ito, e tornato sconfitto,

E che perduto avea assai del mio.

Otte anni tenne l'onor ch' io t' ho ditto,

Appresso lui Eraclio col figliuolo

L'ebbe tra mano: e questo assai su dritto. Perchè in Persia passò con grande stuolo,

La onde trasse la croce di Cristo, E fece a Cosroè sentir gran duolo.

Monaco Sergio doloroso e tristo

Visse in quel tempo, e surse Macometto Che profeta s'infinse al mal acquisto.

Un anno e trenta costui tenne stretto

L'imperio mio, alfin, come Dio volse,

Idropico morío sopra 1 suo letto.

Seguita Costantino, lo qual tolse Ogni mio caro e ricco adornamento, E portò via, di che forte mi dolse (1).

<sup>(1)</sup> Il nome di questo Imperatore non su Costantino, ma Costante. Vedi Paolo Diacono, l. c. Del resto chi volcsse notare tutti gli errori, parte di Fazio e parte de' suoi Copisti, che sono nel Dittamondo intraprenderebbe opera da non poterne uscire.

E se'morir il tristo a gran tormento Papa Martin, e se di lui mi lagno,

Ragion ben è, perchè i danno ancor sento.

In Sicilia costui dentro ad un bagno Da' suoi su morto, si poco l'amaro: Quattro anni tenne me e il mal guadagno.

In questo tempo i Franceschi passaro In Lombardia sopra Grimoaldo.

Dov' ei se'sì, ch' il ber costò lor care.

Un altro Costantin costante e saldo Cattolico e modesto venne appresso,

Figliuol di quel che su al mio mal sì caldo.

E come seppe che 'l padre era messo A morte per Massenzio e per gli suoi, Così ne fece la vendetta adesso (1).

Gli Saracini non molto da poi Passar sulla Sicilia, e tal fu 'l danno, Che gran lamento ne venue sra noi.

Appresso questo dopo molto affanno Costantino coi Bulgari se' pace,

Che in ver Levante al fin di Europa stanno-

Di lodarti qui Cesara mi piace:

Dal marito si telse e più nol volle, Sè se' cristiana e ciascun suo seguace.

E se il tempo, ch'è lungo, non mi tolle Lo rimembrar, diciassette anni tenne Questo signor l'onor che or è si molle.

Giustiniano seguita, che venne

Prudente e largo e tanto temperato, Che dell'altro di sopra mi sovvenne.

Sicuro in arme l'avresti trovato. Ascrescitore della nostra fede, **Y**ago di darmi pace e buono stato.

<sup>(1)</sup> adesso Per subito.

Ma perché veggi come poco vede
Colui, che ha più di questa nostra gloria,
Se propria madre la fortuna crede;
Quel ch'io dirò riducilo a memoria,
Però ch'al tempo d'or non molto spesso
Si può parlar di simigliante storia.
A questo mio signor, ch'io dico adesso,

questo mio signor, ch'io dico adesso. Leo patrizio con danno e vituperio. Lo regno tolse e confinollo appresso.

Similemente aucor sece a Tiberio, E così il traditor con sorza e srodo Tre anni appresso governò l'imperio.

E poi Tiberio sette, ond' io annodo Diece in prima che venisse il caso; E fu sì giusto, ch' ancor Dio ne lodo.

Dico Giustinian, ch'era rimaso Col suo cognato, tanto ajuto n'ebbe, Che su tornò, e vendicò 'l suo naso.

E tanto alla vendetta costui crebbe, Che morir fe' quanti erano in Chersona, Se non che pur de'pargoletti increbbe.

Da sedici anni tenne la corona

In fra due volte, ed in Costantinopoli Alfin perdeo col figliuol la persona.

Se quel ch' or vedi e ch' io ti dico copoli, Conoscer puoi che sempre in pianto sui, Che Imperator è stato d'altri popoli (1).

Miracol sece al tempo di costui

Beda, sì che lo udiron padri e mamme,

Dove tra monti predicava altrui.

Che le gran pietre, e gli alberi e le damme, Quando su giunto al fine, ove si dice In sæcla sæculorum, gridar amme. Bade.

<sup>(1)</sup> Qui parmi che voglia dire: sempre che, ogni volta che l'Imperatore fu d'altri popoli, cioè straniero.

E se pur oltre della gran radice
Debbo trattar, Filippo appresso venne,
Eretico, cattivo ed infelice,
Il quale il mio un anno e mezzo tenne.

### CAPITOLO XVIII

Di Anastasio, Teodosio, Leone e Costantino, Imperatori, e di Carlo Martello, e Pipino.

Se del mio breve dir sai coglier frutto, Veder ben puoi che le guerre del mondo. Son le più volte sol per voler tutto. Segue Anastasio d'ogni virtù mondo, Il qual se' di Filippo tal lavoro, Qual saprai se ne cerchi fin al fondo. Tre anni fece sopra il mio dimoro, Dolce mi parve quando udii com' esso-Prete era stato in pover concistoro. Cacciollo Teodosio, che appresso Prese la signoria, ma durò poco, Chè Leo fece a iui quel gioco stesso. Ahi lassa, quanto m'era al cor gran foco Veder tanti cattivi a tradimento Esser signor di così degno loco! Venticinque anni Leo mi tenne a stento. Lussurioso, infedele e superbo, E vago dell' altrui distruggimento. In questo tempo si duro ed acerbo Rachis, re Longobardo, lassò il regno, Sol per servir al primo, e sommo Verbo. Luitprando di Sardegua sopra un legno A Genoa se' venir, e poi in Pavia Le ossa di Agostin beato e degno.

Tanto fu Leo pieno d'eresia,

Ch'oltre mar dissar sece ogni pittura Di Cristo, de' suoi santi e di Maria.

E poiche morte disse sua figura,.

La signoria rimase a Costantino,

Peggior che Leo suo padre per natura.

Qui vo' che tegna un poco il capo chino, E con l'orecchio della mente ascolti, Sì che noti il parlar mio peregrino.

Settecento quaranta anni eran volti

Da Cristo infin al tempo ch' io ti parlo, E s'alcun ne su più, non eran molti.

Dico che in Franza, di Pipino (1) Carlo Martel vivea, e come nato fosse

Prince e maggior di casa udii nomarlo.

Costui (2) del moudo ad acquistar si mosse,

E per suo gran valor prese Sassogna, E poi la Fiandra più volte percosse.

Similemente vinse la Borgogna,

E contro ad Eüdone volse il freno, E tolse l'Aquitania e la Guascogna.

Lottaringia, e Suëvia lungo il Reno, Bavaria, e quasi perfino al Danubbio Per sua virtù si mise tutto in seno.

Gli Saracin, di eui presi gran dubbio, Così distrusse come fosser stati

Nel Bulicame (3) o dove arde Vesubbio.

Trecento mila e più ne fur trovati Morti per lui, e dopo tanta guerra Gli occhi gli fur dalla morte serrati.

(1) Cioè Carlo Martello figlio di Pipino.

(2) del mondo Vale a dire delle terre, de' paesi.

(3) Bulicame vien detto uno stagno d'acqua bollente ch' à nelle vicinanze di Viterbo. Dante ne sa menzione nell' Inf. 14, 79:

Quale del Bulicame esce'l ruscello, ecc.

- End was pro 2 1 16 11. 24 12 - 234

Iscrisse a Zaccaria, sommo pastore, Che per lo suo ben far molto l'amava:

« Qual è più degno a rimaner signore, " O colui che lo nome sol ne tiene

« E che vive ozioso e non ha cuore,

" O quel che il carco del regno sostiene

« In ciascun caso? » E Zaccaria rispose: " A qual utile è più, a quel s'avviene. »

(1) Pipin le bref vien chiamato in francese a motivo della sua pieciolezza: ma Fazio lo dice nano

in grazia della rima.

LIB. II , CAP. XIX.

Or per abbreviarti queste cose, Childerico con tutta sua famiglia Monaco venne e quivi si dispose: Onde Pipin allora il regno piglia.

# CAPITOLO XIX

Di Costantino quinto, di Leone, e Costantino sesto Imperatori, e di Irene, madre di Costantino, che fece cavare gli occhi al figliuolo ed ai nipoti.

Le quinto Costantin tanto su reo, Lussurioso e pien di tradimenti, Che più in alcun vizio non fu Leo. Questo crudel con diversi tormenti Più e più Cristïan fece morire, Sanza le' alcuna e con salsi argomenti. Trentacinque anni e più per mio martire Visse signore tra le genti grece, Secondo che da lor mi parve udire. Gregorio Papa in questo tempo fece La quinta seria, e posela in quaderno Con lettere più serme che di pece. Frisoldo Duca per bestia or discerno, Che dimando, con l'un piè nel battesmo: " Dove van più, nel Cielo o nello Inferno? " Rispose chi gli dava il cristianesmo: « Nell' Inferno. » Ed ei disse e trasse 'l piede: " Con i più voglio andar io medesmo. " O quanto è fol colui, che si fa scede Delle cose di Dio, e quanto a lui Danno torna bessarsi della Fede! Ma qui dir voglio ciò ch' udii d'altrui, Perchè da poi m'è stato nella meute; Così pensosa del miracol fui,

Chè pietà non gli sece alcuu ritegno.

LIB. II, CAP. XIX.

Così la signoria costei acquista,

Poi non si tenne pur a quel mal solo

La scellerata, disperata e trista.

A' suoi nipoti, figliuoi del figliuolo, Innocenti ancor se' similemente:

Odi se mai udisti maggior duolo.

Qual di Tebe, o di Lenno, o qual serpente

Fu mai più crudo della dolorosa, Che ora qui ti riduco alla mente!

Pensa se io andava alla ritrosa,

Chè lo Imperio, che sue con tanta pena

Vinto per sè quanto mai fosse cosa,

Era caduto nelle man d'Irena,

Chè così ebbe nome, ed io cattiva

Il più m'andava a letto senza cena.

In questo tempo ragionar udiva

D'un miracol, perchè mi parve bello,

Il qual, se gli altri noti, io vo' che il scriva.

Trovato su in Bisanzio un avello,

Dentro del qual un corpo si su visto,

Che per antico parea posto in quello;

E scritto vi parea per buono artisto

In una stola d'or lungo a costui:

"Della vergin Maria nascerà Cristo. "Poi seguitava: "Ed io sì credo in lui,

" E tu, o sole, mi vedrai ancora

« Sub Costantino ed Irene con lui. »

Per lo peccato della trista allora

Credo che su, che I sol venne in eclisso,

Che un mezzo mese e più così dimora.

E se tu di quel tempo sossi visso,

Veder potevi Emilio e 1 suo amico,

Che s'amar d'un amor si caldo e fisso,

Che certo quei che fur al tempo antico Eurialo e Niso non s'amar sì forte,

Nè Pitia con Damon, che quei ch'io dico.

E se'l ver vuoi saper della lor sorte,
A Mortara se cerchi, troverai
Qual fu la vita lor e qual la morte,
Ovvero se in Pavia tu te ne vai.

#### CAPITOLO XX

Di Niceforo, e Michele Imperatori, e dei quattro maggiori regni del mondo.

La scellerata e il cieco ch'io t'ho detto, Regnò dieci anni con tal vituperio, Ch' al mondo era ed a me un gran dispetto. Tenne appresso Nicesoro l'imperio; Ma tanto già di là era scaduto, Che poca briga avea del magisterio. Nove anni su signor tanto perduto, Che in quel s'udia ragionar di lui, Come se al mondo non fusse venuto. Seguío Michele appresso di costui, Il qual sunilemente poco fece, Per quel ch'io intesi, ben o male altrui. Costui împerò otto anni men di diece, E in questo tempo il bel uccel di Giove Trassi di man a quelle genti grece. Quattrocento anni e nove volte nove Esser potea, che Costantin dal regno Mio l'avea di là tratto a far sue prove. Ma poni a quel ch' or ti vo' dir lo 'ngeguo, Sicche se mai di ciò vuoi ragionare, Dirittamente sappi dar nel segno. Dico, ch'al mondo quattro regni pare Che siano stati, i quali in fra la gente Più degui sono da dover notare. Lo primo su diritto in Orïente Tra Eufrates e Tigri in Babillona, Doye Nino regnò primieramente.

Quivi Semiramis tenne corona Con la sua bestial legge (r), e su si cruda Quanto su mai alcun altra persona.

E perchè il tempo appunto si conchiuda Com' era antico, io ti dico che allora Abraam di Tharés reguava in Giuda.

Nel mezzogiorno il secondo dimora In Cartago, là ve la bella Dido Lo cener di Sicheo e sè onora.

Qui dirò, come vuol Giustin che 'l grido Di Enea pon falso, che la mia Lucrezia Non fu di lei più casta nel suo nido.

Di ver settentrion là nella Grezia In Macedonia lo terzo seguio

Per Alessandro, che tanto si prezia. E questo su nel tempo proprio, ch' io

Col buon Fabio Massimo vivea, E con Camillo, e con Papirio mio.

Quando l'ardita schiatta Maccabea Armata stava, e combattea d'intorno Come campion della gente Giudea.

Il quarto più possente e più adorno Fu qua in Ponente; ed io, che ne sui donna, Cesar mi vidi, ed Ottavian d'intorno.

Qui stetti ferma in sull'alta colonna, Finchè virtù prudenza ed esercizio Usar color che fero la mia gonna.

Ma poiche lasciar queste e diersi al vizio, Com'io t'ho detto, e poiche Costantino ! L'aquila tolse dal mio proprio ospizio,

<sup>(1)</sup> Secondo quello che nel quinto dell' Inf. scrisse Dante, v. 55:

A vizio di lussuria fu si rotta, Che libito fe' licito in sua legge, Per torre il biasmo, in che era condotta.

Cotal è stato, lassa! il mio destino, Che pur di mal in peggio andata sono, Nè par per migliorar il mio cammino. Di questi quattro regni ch' io ragiono,

Il primo e 'l deretan furo quei due, Che maggiori e più degni a dirsi pono.

Il primo si disfece e cadde giue, Allor che 'l femminin Sardanapalo Preso per Arbacés e morto fue.

E proprio quando questo venne al calo, Procas vivea, da cui prendo principio, Come per me altrove ancora sa'lo (1).

Degli altri due di mezzo il Greco accipio Che su maggiore e di più ricca sama, Che quel che ssecer l'un e l'altro Scipio.

Ah vanagloria, sei come una rama
Di persico fiorita, che in un poco
Sei tanto bella, poi ti mostri grama!
Folle è chi crede in questo mondan loco,

Dove si possa tener sermi i piedi, Ch'è tutto trusse e busse e salso gioco.

Ma perchè io penso ben che tu tel vedir Come vegg' io, a questo farò punto, E ritornerò a dir ciò che mi chiedi.

Tu odi ben come di punto in punto Venuta son fin all'ultimo Greco Di quei signor che I mio hanno si munto.

E puoi veder che ragionando teco, Sempre ti fo di quattro cose chiaro: L'una è del tempo che son vissi meco;

L'altra qual mi su men e qual più caro; La terza, ch'io ti mostro e ti diviso Di qual morte alla sine terminaro.

<sup>(1)</sup> sa'lo Cioè sailo, lo sai.

159

LIB. II , CAP. XXI.

L'ultima e quarta è, ch'ancor t'avviso
Del tempo mio, acciocchè nel ridire
Il sappi, se in parole ne sei miso.
Più cose, ch'io lasciai ti potrei dire
De'fatti lor, ma tacciolo, ch'io penso
Ch'a te sarebbe noja tanto udire,
Ed a me gran fatica al quarto senso.

# CAPITOLO XXI

Di Carlo Magno, Lodovico, e Lotario, di Lodovico II, Carlo il Calvo, Carlo il Grosso Imperatori francesi.

Qui vegno a dir del magnanimo Carlo,
Le cui virtuti fur di sì alto frutto,
Che di miglior cristian di lui non parlo.
Dico che appresso ch' egli ebbe del tutto,
Coi Longobardi e con ogni sua reda,
Desiderio in Pavia preso e distrutto,
E che fu fatta di Leon la sceda (1),
E che da gente disperata e cruda
Rubar mi vidi e portar via la preda;
L' aquila, ch' era si pelata e nuda,
Tolsila al Greco ed a costui la diedi,
Che la guardasse e governasse in muda.
Onde per suo valor dal capo ai piedi
La rife' tutta con l'alta milizia,
Siccome in molti libri scritto vedi.

<sup>(1)</sup> la sceda Cioè l'indegno strazio che alcuni fecero del Pontefice Leone III tagliandogli la lingua e cavandogli gli occhi, di che fu miracolosamente risanato, siccome racconta Anastasio Bibliotecario nella sua vita.

160 DITTAMONDO. Costui trasse la Spagna e la Galizia Di man al Saracin in Aspramonte, E fece agli Affrican sentir tristizia; Costui ebbe con seco il nobil Conte. Che Ferraù ed Agramante uccise, E per ascun si scrive il buon Almonte ; Costui la croce santa di qua mise, E soggiogò Sassoni ed Allemanni, Ed oltra mar Gerusalem conquise. Ma qui è bel saper quanti eran gli anni Del millesimo nostro, acciocche tue, Se altro udisti dir, col ver ti sganni. Era un meno d'ottocento e due; Ed eran, che Silvestro a Costantino Diede'l battesmo, quattrocento e piue. Ed ancora dal tempo di Alborno Primo re Longobardo da dugento, Infin che Desiderio cadde al chino. E questo mio signor e mio contento Quattordici fu meco imperadore Sì buon, che'l piango sempre ch' il rammento. Seguio appresso che di tanto onore Fu reda il suo figliuolo Lodovico, Pietoso (1) molto e uom di gran valore. Vero è ch'io il loderei più ch'io non dico, Se non fosse la guerra de figliuoli, Che per odio lo presero a nemico. Passò 1 Soldan di qua con grandi stuoli, Quando costui col buon marchese Guido A drieto il volse con pianto e con duoli. Cinque anni e venti governò il mio nido: E visse al tempo suo senza mangiare

Una tre mesi, com' è fama e grido.

<sup>(1)</sup> Onde su cognominato il Pio.

Lotario appresso lui vidi regnare Dieci anni, che poi monaco divenne, Non credendo il suo danno vendicare.

Lodovico secondo poi mi tenne,

E nel suo tempo la gran pestilenza Delle locuste per lo mondo venne.

Pensa se in Brescia suro in gran temenza, Ch' ivi piovè tre di sangue dal cielo, E se vi ser digiuni e penitenza.

Qui la gran guerra ch' ebbi non ti celo Con i Normandi e co' miei Italiani, Onde molto sossersi caldo e gelo.

Un anno e venti gli fui tra le mani, Poi dopo lui mi tenne il Calvo Carlo, Ma il come, onor gli è poco ch' io lo spiani.

Di tutta questa schiatta non ti parlo La gran division che fu tra loro, Che troppo avrei a dir a voler farlo.

Un auno e mesi se' meco dimoro, L'ultimo colpo a lui si su'l veneno, Che spesso de' signor sa tal lavoro.

Dopo la morte sua rimase il freno Della mia signoria a Carlo Grosso Ch'innanzi la sua fin sel vide meno.

Dico che su di tauto onor rimosso, Che venne qual un uom che vive in sonio, Per grave morbo che gli ginnse addosso.

E data su la insegna mia ed il conio Ad Arnolso, lo qual non su de' veri Che ereditar dovesse il patrimonio.

Costui appresso fece Berenghieri (1) .

Re de Lombardi, e die Spoleti a Guido,
De quali ebbi più volte gran pensieri.

<sup>(1)</sup> Berenghieri conforme al francese Berenger: noi diciamo più volentieri Berengario. E cost scrivono in latino gli antichi Cronicisti e le Carte commporanee: Berengarius.

Dittamondo

162 DITTAMONDO,

Del conte Alberto se crudel micido,
Bergamo prese. e oltra monti corse
Normandia tutta con soco e con grido.

E quando morte la sua vita morse, Posseduto ti dico ch' avea il mio Due anni e dieci più, senza alcun forse.

Non vo' tacer il grave inganno e rio, Che all'arcivesco se' quel di Maganza, Quando'l buon conte Alberto egli tradio.

Qui gli Ungari crudeli e con baldanza Toscana e Lombardia rubaron tutta, Senza trovar contrario a lor possanza.

Or, siccome albor secco che non frutta, Ti dico che rimase la gran pianta Di Carlo senza reda issatta e strutta.

Oh mondo cieco, dove andò cotanta Nobilitade in così poco tempo!

E cieco è più chi de' tuoi ben si vanta; Poichè sì cacci altrui di tempo in tempo.

### CAPITOLO XXII

Di Lotario, dei tre Berenghieri Imperatori, e di molte novità di quel tempo.

Secondo il mio parlar ben puoi vedere Che Carlo Magno in Franza su il primo A cui dessi giammai il mio podere. E puoi trovar, cercando infino all'imo, Chi e quanti ne suro e come satti Imperador discesi dal suo vimo (1).

<sup>(1)</sup> Qui vimo ossia vime, che propriamente significa un virgulto tenero ed atto a legare, dal latino vimen, è preso a significare stirpe, lignaggio.

Or ti vo' dir, acciocche, se mai tratti
Di sì fatta materia, il tempo veggi
Che meco furo e ch' io gli vidi sfatti.
Dico che in quante croniche tu leggi,

Trovi ch' esser potean due e cento anni, Che governaron me e le mie leggi.

E qui se vuoi che del ver non t'inganni, Contenta assai ne sui se venner meno, Sì poco si curavan de' miei danni.

E poi che sciolto in man mi tornò il freno Del mio imperio, allora così il porsi A Lodovico che m'era nel seno.

Vero è, che di cui fossi, avresti in forsi Trovati al mondo molti e molti popoli. Tanto eran già li fati miei trascorsi,

Che l'un lo si credea in Costantinopoli, E l'altro in Allemagna, o colà dove

Or la corona della Puglia copoli. Ma perchè miri al seguo e non altrove, Sol l'onor Lodovico allor tenea,

Che da me il prese in cui la grazia piove.

Or odi di costui fortuna rea,

Che preso su', e poi cieco (1) in Verona, Quando dissar Berenghieri credea.

Sei anni guidò il mio la sua persona, Poi Berenghieri Forlivese venne,

Al quale posi in testa la corona. Quattro anni poi la governò e ritenne, Prode su in armi e in altri gran mestieri,

Altrui se guerra e molte ne sostenne. Segul appresso un altro Berenghieri, Nato già Veronese; e costui poco Nei suoi nove anni ebbe di me pensieri.

<sup>(1)</sup> Nota cieco in vece del participio acciecato.

164 DITTAMONDO,

Lotario dopo lui ritenne il loco

Sette anni, e poi Berenghieri il terzo,

E fra i tre costui fue un foco.

Tu vedi ben com'io mi ssorzo e sserzo (1), Per venir alla sin di questa schiatta,

Che su peggior che gli orsi in ogni scherzo.

In questo tempo su Genova ssatta

Per gli Affricani, sì che ancor ne langue

Ogni suo cittadin della baratta (2).

In questo tempo una fonte di sangue Si sparse per la terra, che di guai

Annunzio fu peggior che morso d'angue.

In questo tempo fur discordie assai In Franza, nella Magna e tra' Latini,

Delle quai danno spesso mi trovai. In questo tempo ancora i Saracini Passar sulla Sicilia e vinser tutta,

Ponendo a' liti miei li lor confini.

In questo tempo su rubata e strutta Italia per gli Ungari crudeli,

Che ancora, credo, se ne piange e lutta (3).

In questo tempo si vide fra' cieli

Il sol si rosso, ch' altrui per sospetto D'alcun giudizio si arricciaro i peli.

In questo tempo sur con un sol petto

Due corpi uman, che quando l'un dormía,
L'altro dalla gran same era costretto.

In questo tempo se' vita sì ria

Alberto Berenghier, ch'assai ne piansi, E piansene Toscana e Lombardia.

(3) luttare Per aver lutto.

<sup>(1)</sup> Questo verso è gemello di quello di Luigi Groto: Mi sferza e sforza ognor' lo amaro amore, ecc.

<sup>(2)</sup> baratta Vale contrasto, baruffa. Dant., Inf. 21, 63: Perch' altra volta fui a tal baratta.

E qual le rimembranze talor fansi, Costui mi se'ricordar di Nerone, Cotanto crudo m'era e tenea in transi (1).

Tre papi furo allora in questione, E tutti e tre in un sol tempo vivi,

Giovanni, Benedetto con Leone.

E se giammai di tal Giovanni scrivi, Dir puoi per ver, che su pien di lussuria, E d'altri vizi bestiali e cattivi.

Sanza fallo commesso od altra ingiurla La maledetta schiatta imprigionaro Alonda imperatrice con gran furia.

Pur tanto il lor gran mal moltiplicaro, Che nella Magna ad Otto di Sassogua Il popol mio e gl' Italian mandaro.

Or qui voglio che chiaro si ripogna Nell'intelletto tuo ciò che a dir vegno,

Che alquanto lungo parlar mi bisogna.

Dico, che come Carlo tolse il regno A Desiderio, a Berenghier costui, Prendendo lui, gli tolse ogni sostegno.

Poi tanto amata e riguardata sui Per lo suo gran valor, che la corona

E me e'l mio diedi tutto a lui.

Assai mi piacque quando disprigiona

Alonda e niù ancor poiche la fece

Alonda, e più aucor poiche la sece Compagna e sposa della sua persona.

Da queste genti si crudeli e biece

L'aquila, posso dir, che su tenuta Tre anni e più da cinque volte diece.

Vero è ch'ell'era già tal divenuta, Per lo tristo governo in questo tempo, Qual se il Greco l'avesse posseduta.

<sup>(1)</sup> tenea in transi Cioè tenea in afflizione — transi è parola derivata dal francese; io però non oserei dire con quanta grazia.

Qui puoi veder come di tempo in tempo La somma Provvidenza alcun produce, Che per sua gran virtù poi lungo tempo Fa che nel mondo la sua luce luce.

## CAPITOL'S XXIII

Di tre Ottoni Imperatori della Magna, di Ugo marchese in Firenze, e di Ugo Capeto.

Del millesimo nostro eran già scorsi Novecento anni e cinque con ciuquanta, Quando al mio Otto l'aquila mia porsi. Questo su'l primo, che portò la pianta Nella Magna dell' arbore, il cui frutto Sanza sette gran prenci non si schianta (1). Chierici son gli tre, e fan ridutto, L'un in Magonza, e l'altro in Cologna, E il terzo regge Treviri del tutto. E de'laici è l'un quello di Sassogna, Quel di Baviera, e quel di Brandiborgo, Anche quel di Boemme se bisogna. Li primi tre, che dinanzi ti porgo, Sono del gran monarca cancellieri, Ma come sian spartiti non ti scorgo. De'quattro l'un lo serve da taglieri, L'altro dinanzi gli porta la spada; Pincerna è il terzo, e'l quarto camerieri. July beams

<sup>(1)</sup> Vale a dire sette Elettori, tre Ecclesiastici e quattro Laici, ai quali apparteneva il diritto di creare l'Imperatore. Si attribuisce al Pontesice Gregorio V, e ad alcuno de'suoi successori quanto riguarda la primitiva formazione di questo corpo, e il numero de' principi che dovevano comporlo: su di che sono a vedersi il Bellarmino de Trans. Imp. ed il Baronio, An. 996.

Quest' ordine, che tanto ben li grada, Fu provveduto acciocchè fosse sempre Cotal elezion in sua contrada.

Dui anni e diece vissi alle sue tempre, E voglio ben, se di lui scrivi mai, Che secondo al buon Carlo tu lo assempre (1).

Appresso di costui, ch' io tanto mai,

Che somigliò al suo buon padre assai.

Incontro a Pietro presetto disese

Lo Papa mio, lo qual era per certo Morto, se pigro fosse stato un mese.

E come per hen far s'aspetta merto, Similemente operando il contraro Dee l'uom pensar di rimaner deserto.

Dico che molti a costui rubellaro, Violando la pace che avea fatta, Gli quai distrusse con tormento amaro.

Qui non ti conto la mortal baratta Ch' ei fe' co' Saracin, nè la paura

Ch'egli ebbe in mar dopo la lunga tratta.

Cinque e diece anni visse in quell'altura, E poiche morte il suo corpo saetta,

Otto il terzo ebbe di me cura. Costui della sua sposa maledetta, Provato il vero con la vedovella (2), Col foco fece giustizia e vendetta.

Quando la brina in su la terra assempra L'immagine di sua sorella bianca, ecc.

<sup>(1)</sup> Cioè tu lo dia come un secondo esempio di Carlo Magno. — Assemprare è lo stesso di Esemplare, Ritrarre. V. la Crusca, ed il Comento del Lombardi e del Torelli al verso di Dante (Inf. 24, 4):

<sup>(2)</sup> Intendi: provato il vero dell' innocenza del Conte (condannato a morte come reo di tentato adulterio coll' imperatrice) dalla moglie di esso,

Io non ti posso dir ogni novella Di questi miei signor, ma a quella arrivo, Che mi par di ciascuna a dir più bella.

E se in quel tempo fossi stato vivo, Ugo marchese averesti in Fiorenza Veduto, un gran baron possente e divo.

E se di lui vuoi piena esperïenza,

Di quella visïon fa che domandi,

Della qual fe'sì buona coscienza (1).

E piacque ancora quel di Gangalandi,

Quello de Pulci, Giandonati, e Nerli, E molti che per lui fur poi più grandi.

Or perchè in te ogni mio dir s'imperli, Qui t'ammaestro che non pigli briga

Con uom ch'abbia di te più alti merli (2).

Io dico che Crescenzio si affatiga Contra lo Imperio di far novo papa,

Onde Otto poi l'un e l'altro castiga (3).

E voglio, che nell'animo ti capa, Che allora Ugo Capeto si se' vespa, E per prender il mel uccise l'apa.

Qui puoi vedere che così s'incespa (4) Qua giù la gente, come in pianta fronda, Surge la nuova e cade la più crespa.

ch' era per rimaner vedova e che sostenne la prova del ferro infocato, Ottone III, con esémpio di severa giustizia condannò la propria moglie Maria d'Arragona ad essere abbruciata: V. Petav. Rat. Temp., p. 1, l. 8: e l'aut. da lui cit.

(1) V. G. Villani, l. 4, c. 2, e la Prop., vol. 3,

part. 2, pag. cLxvIII.

(3) Cioè Crescenzio e l'Antipapa Giovanni da lui creato.

(4) Cioè s' innesta sul cespo, si propaga.

XX.d.

<sup>(2)</sup> Sia di più alta condizione. La similitudine è presa dai merli che stanno in cima ai muri, alle torri, ecc.

In questo tempo mi vivea gioconda,

E Italia mia era tanto contenta,

Quanto è colui che d'ogni ben abbonda.

Per questi tre signori vidi spenta

La tirannia di qua, sicchè non era

Chi spaventasse altrui come or spaventa.

Qui non si ponea dazio alla stadera

Del pan, del vin, del mulino e del sale,

Che disperasse altrui come or dispera;

Ma solo il censo al modo imperiale

Ciascun pagava, e questo era si poco, Che a niun doleva ne faceva male.

Qui si potea da uno in altro loco Passar per le città ad una ad una, Sanza costar bollette un gran di moco (1).

Qui non temeva la gente comuna Trovarsi nel tamburo, nè esser preso Per il bargello senza colpa alcuna. Qui non temeva che fusse diseso

Il malsattor, nè tratto di prigione, Nè l'aver del comun esser ispeso Per un sol uom senza mostrar ragione (2).

# CAPITOLO XXIV

Di Enrico I, di Corrado, Enrico II, Enrico III Imperatori, di Roberto Guiscardo, e della contessa Matilde.

Ena vivuto un anno men di venti Questo nobil signor con la mia insegna, Quando la morte il morse co'suoi denti.

<sup>(1)</sup> moco È una specie di biada simile alla veocia. Vedi la Crusca.

<sup>(2)</sup> Vale a dire senza rendere i conti.

Arrigo primo appresso di lui regna, Il primo dico che me prima tenne, Con la sua Cunegonda santa e degna.

Mille e tre anni correan, quando venne Dalla Baviera a me questo mio Arrigo Per la corona e per le sacre penne.

Poi fece tanto costui ch'io ti dico, Che Stefan, ch'era re in Ungaria, Credette in Cristo e dispregiò 'l nemico.

E vidi allor tra la mia chieresia Tal la discordia, che furono eletti Più papi, di che nacque gran resia.

E perchè lo mio dir più ti diletti, Dico che allora Fiorenza disfece Fiesole tutta di mura e di tetti.

Questo signor, del qual parlar mi lece, In Buemme, in Sassogna, in Alemagna Molte battaglie con vittoria sece.

Alfin colei che niuno sparagna, Dopo li dodici anni ed alcun mese, Prese e chiuse costui nella sua ragna.

Corrado primo poi a me discesè, Lo qual non per ricchezza ad Aquisgraui, Ma per valore la corona prese.

Costui trovando i Milanesi strani, Orgogliosi e superbi, gli assalío Guastando la città co'suoi bei piani.

Odi miracol, che da questo uscio, Che là dov'era il coronato Augusto, Il folgor cadde, e fiero tuon s'udio.

E su veduto col volto robusto Sauto Ambrosio incontro a lui venire, Forte crollando il capo sull' imbusto.

Con gran poter e magnanimo ardire Passar sulla Calabria i Saracini, Quando per forza li fece fuggire. Costui vid'io da' suoi e da' Latini Esser amato e tenuto sì forte, Ed io per lui in tutti i miei confini. Due anni e dieci tenne la mia corte, E dei saper che molto trista fui, Quando detto mi fu della sua morte. Ed Arrigo secondo appresso lui Seguio ; e se sapessi quando nacque Perchè Corrado il diede in mano altrui,

E poi udissi dir siccome ei giacque, Mandato per morir con la sua sposa, Ben potresti veder quanto a Dio piacque.

Non è qui da tacer un'altra cosa Che si vide nel tempo ch' io favello, Che assai parve fra noi miracolosa;

Che su trovato intiero in un avello Un gigante di sì fatta statura, Ch'io ne vidi seguar e questo e quello.

E non sol al gigante ponean cura, Ma perchè nella tomba ardeva un lume,

Che parea incantamento e non natura. Per gran franchezza e per nobil costume E per larghezza, ti dico che degno È da notare in ciascun bel volume (1).

Costui Campania, Puglia e tutto'l Regno Per forza vinse, e poi prese Pandolio,

Che nella Magna il tenne poi per pegno. Costui veggendo tra chierici il zolfo

Acceso per tre papi, ne se' uno, Cacciando via quei tre per ogni golfo (2).

Cinque con cinque e sette anni aduno/, Che questo imperadore visse meco, E che la morte il punse col suo pruno.

<sup>(1)</sup> Intendi è da notare Arrigo II.

<sup>(2)</sup> per ogni golfo Cioù per ogni luogo.

Arrigo terzo alla mente ti reco, Figliuol del primo Arrigo, col qual poi Mi vidi assai contenta viver seco.

Al tempo suo si racquistò per noi La Terra Santa, dove tal cristiano Fu Gottifredo, che 'l par non so ancoi.

Fedele a Dio, pietoso, umile e piano, E in arme tal che sece spessamente

Con Corboran lagrimar il Soldano. Sopra costui, pregando molta gente Iddio d'un re, una colomba scese Dal ciel, che vista su visibilmente.

Per lo miracol grande allor si prese Una corona d'or per farlo re,

La qual del tutto di portar contese (1), Dicendo lor: Non si conviene a me

Portar corona d'ôr là dove Cristo D'acute spine la portò per sè.

Ancora in questo tempo avresti visto Quel Roberto Guiscardo, che d'argento Ferrò i cavai per far il bel acquisto.

E come fu sottil nell'argomento,

Così l'avresti veduto pietoso,

E pien contra nemici d'ardimento.

E se sapessi siccome il lebbroso Si pose in groppa, e poi in su la sella E nel suo letto per dargli riposo,

Molto ti piacerebbe la novella. Similemente Matelda contessa Viveva, di cui tanto si favella.

La madre su, per quel che si consessa, Figliuola d'uno imperador di Grezia, Ch'al suo piacer prese marito in pressa.

<sup>(1)</sup> contese Cioè rifiutò.

173

LIB. II , CAP XXV.

E se pur vuoi saper quanto si prezia
Matelda per valor ed intelletto,
E perchè col marito prese screzia,
Scritto lo trovi ove è San Benedetto
In Mantova, chè quivi il corpo giace.
Allor diss' io fra me: Il ver m'ha detto;
Ch' io il vidi già, ma il come qui si tace.

#### CAPITOLO XXV

Di Enrico IV, e di Lotario Imperatori, e delle colonne da Majorica portate a Pisa, e della rocca di Fiesole guasta da Fiorentini.

Mille anni con cinquantacinque appresso Si scrivean, quando il terzo Arrigo venne Per la corona, com' io dissi adesso.
Venti nove con venti poi la tenne;
Onde al suo tempo immaginar ben dei Che di più novitadi esser convenne.
Qui furo lagrimosi gli occhi miei
E per Italia le genti si grame,
Che appena il gran dolor dirti saprei.
L'uno piangea per la misera fame,
L'altro la gran mortalitate e trista,
Che sparta s'era per le nostre lame (1).
E fu nel cerchio della luna vista
La pianeta di Venus tanto chiara,
Ch'io ne vidi segnare il più salmista (2).

<sup>(1)</sup> lama. Propriamente è valle paludosa e fan- XXX79, gosa, come osserva il cav. Monti nella Proposta (vol. III, part. I, pag. 113); qui però vale terra, paese in generale; e sarebbe indarno cercare in Fazio proprietà di vocaboli dov'egli è stretto dal bisogno della rima.

<sup>(2)</sup> salmista Cioè dotto, sapiente.

DITTAMONDO, 174 La vita di Giovanni santa e cara Fiorio, a cui il Crocifisso inchina, Quando col perdonato a lui ripara. E vidi anche lo scisma e la ruina Infra due papi sì crudele e tale, Che niun vi trovava medicina. Or questo imperador fu I primo, il quale Fosse scomunicato per la Chiesa, Benchè a dir taccia la cagion del male. Finito lui con ogni sua impresa, Arrigo quarto, che alcun dice il quinto, Tenne l'onor senza alcuna contesa. Costui poi ch' ebbe Pontremolo viuto, Con lo fier stuolo se' pianger Arezzo, E murar Sisto, ov' ora sta dipinto. In ogni suo costume, in ciascun vezzo Segui il padre; e così il papa prese Con più de' suoi, i quai nomar non prezzo. Costui, col padre a guerreggiar intese, Ed alla fin lo chiuse in un castello, Dove il suo tempo sospirando spese. Costui un papa se', Bordin su quello, Il quale nel papato poco stette, Che a ritroso fu posto sul cammello. Un anno dico e più due volte sette Questo signor del mio si vide reda, Pro su e vago di sar guerre e sette. Portarono i Pisan con altra preda Da Majorica le colonne e porte, Di che Fiorenza poi se ne correda. Dopo questo signor alla mia corte Per la corona seguitò Lotaro, Il qual a tal onor mi piacque forte. Nel mondo al tempo suo fu il grano caro,

E venner le acque in Franza tanto meuo,

Che laghi e fiumi e sonti si seccaro.

E vidi surger guerre nel mio seno Per cagion d'un figliuol di Pier Leone, Che su senza misura e senza freno.

E tanta, lassa! su la quistione, Che di Sassogna Lotaro tornato, Innocenzio rimise in sua ragione.

Molto su questo imperador amato, Divoto a Dio e con le genti umile,

E visse un anno e dieci in questo stato. E s' io deggio seguire il dritto stile, Or mi convene nominar Corrado,

Largo, franco e d'animo gentile.

Questo signor, del qual parlando vado, Non portò mai la mia corona in testa, Di che mi dolse, tanto m'era a grado.

La croce prese a priego ed a richiesta Del re di Franza, e passò oltra mare, Benchè all'andar sofferse gran tempesta.

Assai del suo valor udii contare, Alla fin Lodovico si ridusse

In Franza, ed egli in Allemagna a stare.

Un poco pria che tutto questo susse, Per gran servigi che Genova e Pisa Fero alla chiesa, il Papa si condusse,

A crescer loro onor, in questa guisa, Che ciascun arcivescovo si avesse Più vescovadi sotto sua divisa.

Cinque e dieci anni mi par che vivesse Questo Corrado, il quale io chiamo re, Chè imperador non è, s'io no'l facessè (1).

<sup>(1)</sup> Cioè: perchè non può essere imperadore se non quello che da me è fatto tale. Ed allude Fazio al non essere stato Corrado III incoronato, forse a motivo, dice il Petavio (Rat. Tem., p. 1, lib.8), delle guerre civili che a quel tempo ardevano in Italia.

In questo tempo il Fiorentin disse'
La forte rocca di Fiesole antica,
Per guisa che poi mai non si rise'.
Qui non bisogna che 'l modo ti dica,
Ch'assai ne son che'l sanno in questo mondo:
Buon su lo ingegno, e poca la fatica.
Da notar è, e però non lo ascondo:
In questo tempo venne men Giovanni,
Il qual era vivuto in questo mondo,
Secondo 'l dir, trentasei croci d'anni.

### CAPITOLO XXVI

Di Federico Barbarossa, e di Enrico Imperatori, e di molte novità incidenti, e come a Firenze cominciarono le parti.

1) 1/52 4 Un Emme, un Ci, due I, con esso un Elle Si dicea, quando il primo Federico Eletto fu, e ch'io n'ebbi novelle. Il Barbarossa è questi, ch'io ti dico, Che fece arar la piazza di Cremona, E seminar di miglio e di panico. Costui quel è che dissece Tortona, E che Spoleti mise tutto al piano, Come per lo ducato si ragiona. Costui è quel che distrusse Milano Dopo che gli fu dato Ugo Visconte, Con ogni suo seguace preso in mano. Le imagi tolse e mandolle oltra monte; Lo pianto che ne su, per me si tace, Se non che assai vi fer degli occhi sonte. La fine sua a ragionar mi piace, Dico, per acquistar la Santa Terra Di là passò, e se' col papa pace.

LIB. 11 , CAP. XXVI. E se la mia memoria qui non erra, Puri XX.14? Era'l buon Saladino allora vivo, Che contro i Cristian facea gran guerra. Or questo mio signor sì alto e divo Ruse Day of the Bagnandosi nel Selef (1) poco stette, Che freddo venne e dell'anima privo. E come per alcun autor si mette, Al tempo suo nel cielo in una croce Tre lune fur vedute schiette e nette. Similemente per scrittura è voce, Che fur tre Soli per quel proprio modo Veduti, e l'un quanto l'altro ir veloce. Morto questo signor, del qual mi lodo, Arrigo il suo figliuol mi tenne appresso, Del cui valor aucor parlando godo. Costui da poi che ad acquistar su messo, Passò in Puglia col suo forte stuolo, La qual conquise con valor espresso. La donna di Tancredi col figliuolo Guglielmo prese, e le sorelle ancora, Che poi sentîr nella prigion gran duolo. Veduto su un tal eclisse allora, Che l'aer venne nera come notte Di mezzo giorno, e stette più d'un'ora. E quegli uccei che volavano a frotte Sentiti avresti caderti tra piedi, Sanza veder nè arbori nè grotte.

Dittamondo

<sup>(1)</sup> L'opinione comune era che Federico fosse morto mentre bagnavasi nel siume Cidno: ma il signor Michaud ha mostrato nella sua Storia delle Crociate (lib. 7 in sine), che ciò avvenue nel Seles vicino a Seleucia. E così ne pare di poter correggere questo luogo di Fazio stranamente viziato colla lezione: Bagnandosi nel serro. Si riscontri questo passo colla citata Storia, e si avrà per sicura la nostra emendazione. Vedi anche la Proposta, vol. ultimo, pag. ccxxv.

Questo signor, del qual parlar mi vedi,
Regnar si vide otto anni imperadore,
Movendo contra il papa spesso i piedi.

Non guardò il vel nè il tempio al suo migliore (1) Costanza sposa, alla qual succedea

Di Puglia e di Sicilia l'onore.

Ma poi che morte gli su cruda e rea, Otto ad Aquisgrana su eletto,

Qual venne a me, così com'ei dovea.

Qui non ti conto, se per suo difetto Fusse scomunicato; ma tal visse, Ricevendo e facendo altrui dispetto.

Qui piacque a Dio che nel mondo apparisse

A predicar Domenico e Francesco, Onde la fe' rinovando fiorisse.

Ancora in questo tempo ch' io riesco (2)

Gog e Magog (3), che Alessandro racchiuse Col suon che poi più tempo stette fresco,

Uscîr de' monti con diverse muse

E col fabbro Crustan, il qual fu tale, Che più paesi conquise e confuse.

Che più paesi conquise e confuse. La questo tempo per lo molto male

Che saccan de Latin le genti in Grezia Una compagna (4) s'ordinò, la quale

<sup>(1)</sup> al suo migliore Pare che significhi pel suo meglio. Alcuni falsamente asserirono che l'Imperatrice Costanza figlia di Ruggero I re di Sicilia avesse violati i voti monastici per sposare Enrico. Di questa opinione è qui Fazio. Forse è sottinteso al suo migliore sposo, cioè Dio: o forse il verso è viziato e dee leggersi: al suo migliore Sposo Costanza alla qual, ecc.

<sup>(2)</sup> Cioè a cui io riesco.

<sup>(3)</sup> Vedi libro IV, cap. 2, v. 63.

<sup>(4)</sup> compagna Per compagnia.

LIB. II, CAP. XXVII. Costantinopol, che tanto si prezia, Vinse per forza, e il conte di Fïandra Fu satto imperador senza più screzia. In questo tempo ragunò gran mandra Otto di gente, e in Franza combattendo Coniglio venne, e Filippo calandra. Appresso tutto quel che qui comprendo, Quest'Otto, ch'io ti dico, passò I mare Con ricco stuolo, e di ciò so commendo. Che per voler il fallo ristorare, Il quale satto avea contro la Chiesa, Il mar passò, ma tardi su il tornare: Chè dopo lunga guerra e molta spesa Di morte natural costui morio, Prima che Damiata fosse presa. Diece anni governò, e tenne il mio, Ed a suo tempo in Fiorenza le parte Si cominciaro, secondo ch'io udio. Qui fu al ponte suo con l'arme Marte, Qui Venus col parlar falso e pietoso, Col vago volto e colle treccie sparte, Qui fu Saturno giusto e disdegnoso, Per cui influenza mosse la parola,

## CAPITOLO XXVII

Onde più tempo fu sanza riposo

La mia gentile e nobile sigliuola.

Di Federico II, e de suoi figliuoli, in fine dei fatti di Firenze.

I RENTA volte quaranta e venti piue D'anni correva allora ch'il secondo Fedrico poi incoronato fue. Costui vid'io grazioso al mondo, Largo con bei costumi ed alto cuore, Ed in scienza sottile e profoudo.

E più mostrato avrebbe il suo valore. Non fosse stato Onorio e Gregoro, Che mal seguir in lui lo primo amore (1). Quel ch'io dico or nota, e non sii soro: Per dar esempio a molte lingue adre. Che dan crude bestemmie ai figli loro, Nicola bestemmiato dalla madre, Ch' ei non potesse mai del mare uscire. Convenne abbandonar parenti e padre. E poi volendo al precetto ubbidire Di Federico, nel prosondo mare Senza tornar mai su si mise a gire. In questo tempo, che m'odi contare, Michele Scotto fu, che per sua arte Sapeva Simon mago contrassare. E se tu leggerai nelle sue carte. Le profezie ch'ei sece troverai Vere venire dove sono sparte.

In questo tempo udii novelle assai

De Tartari, di cui presi gran dubbio, E gli Ungar ne sentîr tormenti e guai.

E certa son, e qui nol pono in dubbio, Che'l danno n'era più che la paura, Non fosse stato il fiume del Danubbio.

Ben vo' che pogni a quel ch'or dico cura, Che sol per un cagnuol, che su una besse, Si mosse sdegno e guerra ch'ancor dura (2),

(2) Vedi G. Villani, I. 6, c. 2, e la Proposta, vol. ult., pag. clx.

<sup>(1)</sup> Cioè: che dopo averlo proclamato Imperatore in Roma (lo che fece Onorio III) non proseguirono ad amarlo. L'odio verso i Pontefici era ereditario nell' imperatore Federico II: e quindi, non mantenendo egli le fatte promesse, fu scomunicato da Onorio e dal suo successore Gregorio IX.

Se'l sai non so, dico dal Pi all' Esse (1), Tra quai di Falterona un serpe corre, Che par che il corpo di ciascun accesse. O quanto è saggio l'uomo, che sa porre

Freno alla lingua ed alla mano ancora, E che per fallo altrui sì non trascorre!

In questo tempo appunto ch'io dico ora, Furon tremuoti con sì gran fracasso,

Ch'assai Borgogna e Brescia pianse allora.

E su trovato nel centro d'un sasso, Ch'era seuza rottura intero tutto, Un libro grande d'assai bel compasso,

Dentro dal quale in breve era costrutto Da Adam infino al tempo d'Auticristo Ciascuna profezia che porta frutto.

E nella terza parte aucor su visto In ebraïco, in greco, in latin scritto: "Della Vergin Maria nascerà Cristo.

" Ed io, che son in questo sasso sitto, "Sarò trovato al tempo che Ferrante

"Re di Castiglia fie nomato e ditto."
Qui torno al mio signor, che un dïamante
D'animo su, ch'oltra mar se'l passaggio,

Vincendo molte delle terre sante.

E più avrebbe fatto nel viaggio, Se rubellato non gli fosse stato Il regno tutto, ch'era suo retaggio. Volsesi addietro, e poi che fu tornato, Tal lavor se' de' molti che il tradiro,

Che non parve giustizia, ma peccato. E così venne di Leone un tiro, Morse la vipera e la capra, e poi-Fece a Flamminia portar gran martiro.

<sup>(1)</sup> Dal Pi all' Esse Vale a dire da sisa a Firenze, tra le quali corre l'Arno che nasce nel monte Falterona negli Apennini.

Fieri e forti sur gli satti suoi, E videsi montar in tanta gloria, Che ciascun lo temea di qua sra noi.

E s'ei non fosse ch'ei su a Vittoria Per lo suo salconare (1) in suga volto, Ancor sarei maggior la sua memoria.

Ma prima che da me susse disciolto Per colei che dissa ciò che s'ingenera, Veduto avea trent'anni il suo bel volto.

E perchè veggi e pensi quanto è tenera Questa rota, che l'uom monta e discende, E come ogni suo ben tosto s'inceuera, Qui vo'che pogni il cuor, e che m'intende:

Sette figli ebbe, e ciascun grande e re, Li tre di sposa, e gli altri d'altre bende (2).

E tutta questa schiatta si disse', E venne men con ogni signoria, Forse in venti anni come udrai per me.

Arrigo ed Enzo andâr per una via, Corrado dopo il padre visse forse Due anni in Puglia con gran maggioria (3),

(2) d'altre bende Cioè d'altre donne. Così il Petrarca, canz. 5, v. 113: Che non pur sotto bende Alberga Amor, per cui si ride e piange.

<sup>(1)</sup> falconare Cioè andar a caccia col falcone: perocchè, prendendo in questo assai diletto Federico II, un giorno ch'egli era uscito co' falconi dalla sua nuova città di Vittoria, i Parmigiani da lui assediati fecero un' uscita e distrussero questa città, e tutto il suo esercito sbaragliarono. V. G. Villani, l. 6, c. 34, e Muratori Annali, an. 1246.

<sup>(3)</sup> Corrado fu avvelenato da Manfredi, ch' era figlio bastardo di Federico II. A costui fu poi telto da Carlo d'Anjou il regno, ch' esso amministrava quasi come tutore di Corradino figlio di Corrado, e in uno col regno la vita. Lo stesso Carlo d'Anjou ( creato re delle due Sicilie da Clemente IV, col patto di un' annua pensione al Pontefice) privò di

Giordan e Federico ciascun corse Nuovo cammin, poi a Maufredi Carlo Lo regno tolse e la morte gli porse.

Ma io so ben, che quel che qui ti parlo È tanto scuro e breve, che sie grave D'intender a ciascun senza chiosarlo.

Alfine Corradino di Soave

Si mosse ed andò in Puglia, e su sconsitto, Poi su tradito, preso e messo in nave.

Dinanzi un poco a questo ch'io t'ho ditto, Fiorenza prese Pistoja e Volterra, E poi sece al Pisan danno e dispitto.

E tanto andò così di guerra in guerra, Che fu la gran battaglia a Montaperti, Che arricchì Siena d'arnese e di ferra.

A ciò su Farinata degli Uberti (1)

Col gran valore, e col sottile ingegno

Giordan, Gerardo e molti in armi esperti,

A ciò su il Bocca del mal voler pregno (2), E Razzante bugiardo, e lo Spedito Presuntuoso, ingrato e pien di sdegno (3), E tanto nel consiglio male udito.

vita Corradino, il quale di Svevia era venuto in Italia per sostenere i suoi diritti ereditarj. Per ciò Dante canta di lui con ira ghibellina nel 20, v. 67, del Purgatorio:

Carlo venne in Italia, e per ammenda, Vittima fe' di Curradino, ecc.

(1) Questo Farinata è uno degli ascendenti del nostro poeta, e su quegli che, dopo la battaglia di Monte Aperti volendo gli altri Ghibellini distruggere Firenze, si oppose con tanta magnanimità e vigore a quella risoluzione, che non su eseguita. V. Dante, suf. 10, 91.

(2) Pel suo tradimento furono trucidati in Mont'Aperti quattromila Guelfi. V. Dante, Inf. 32, 79.

(3) Vedi G. Villani, l. 6, c. 2; e la Proposta, vol. ult., pag. clxix.

# CAPITOLO XXVIII

Di Farinata degli Uberti; ed in questo tempo fu Azzolino di Romano gran tiranno.

Quand' no intesi l'ordine che tenne
Nel ritornar Farinata in Fiorenza,
Del buon Camillo antico mi sovvenne,
Che laddov' io l'aveva per sentenza
Bandito, con vittoria a me discese
Di pace pien e d'ogni provvidenza.
E quando udii ch' il partito si prese
Per ciascun di gittarla tutta al piano (1),
E come a volto aperto ei la difese,
Qui mi sovvenne del mio Affricano,
Che nel consiglio mi soccorse solo
Col bel parlar e con la spada in mano.
Ma ben mi maraviglio e parmi un duolo
Che i cittadini stati son sì crudi
In quarto grado al figliuol del figliuolo (2).
Nel tempo quasi che ora qui conchiudi
Fu la battaglia, ove quel di Boemme
Agli Ungar tolse archi, saette e scudi.

<sup>(1)</sup> Qui leggevasi: Per ciascun di gittarmi tutta al piano, E come a volto aperto mi difese; ma è Roma che parla di Firenze, come può vedersi considerando la terzina seguente; e l'errore è indubitato.

<sup>(2)</sup> La legge per cui gli Uberti erano stati sbanditi da Firenze durava ancora ai tempi di Fazio, il quale visse esule. Anzi non si soleva da quel comune rimetter pena o concedere beneficio ai Ghisbellini, che non ne fossero espressamente esclusi gli Uberti. V. Dante, Inf. 10, 82.

E non san si gran numer trenta Emme, Quanti di quei vi suron morti e presi, Vincendo terra più che sei maremme.

In questo tempo ragionar intesi

D'un miracolo bel, che su in Parigi, Lo qual tu nota siccom'io il compresi.

Dico, dov' era presso il re Luigi,

Levando un prete il corpo di Cristo,
Fra gente assai di giovani e di grigi,

Che fra le man un fanciul gli su visto, Il qual era sì bel dal capo al piede, Che detto avresti sempre quivi mi sto.

Ma nota ben d'un re veruce sede,

Che a chi chiamò che l'andasse a vedere Rispose: Quei vi vada che nol crede.

Più per ingegno, che per gran potere prese in quel tempo l'Aretin Cortona,

E quella ssece, e senne il suo piacere.

Per acquistar la Spagna e l'Aragona Quel di Marrocco e di Bellamarina, Di Tunisi, di Buggia e di Ippona

Con altra gente tutta saracina,

E con tanti navigli, il mar passaro, Che a vederli pareva una ruina.

La croce su bandita a quel riparo,
Poi come piacque a Dio suron sconfitti,
Per modo tal che pochi ne scamparo.

Qui bassa gli occhi e tiengli vêr me dritti, E non turbar l'udir, che l'uom che guata In qua in là mal nota gli altrui ditti,

I' dico che nel regno di Granata

S'adora Macometto, e che gli è tutto Di qua fra noi e chi l'Asfrica guata.

Qui fa suo guarnimento e suo ridutto
Il Saracino, e il paese poi corre
In questo modo, e l'ha più volte strutto.

186 r DITTAMONDO. Per caceiar questi e quel reame torre, Clemente e Carlo non darebbe un grosso, Se ne avesse ciascun piena una torre. De' regi e de' signor che dir ti posso E de' chierci, se non ch'egli hanno il volto Dove gli antichi buon teneano il dosso? Proprio nel tempo, ch'io ho qui raccolto, Fu per Fiorenza vedato un leone Pravo e siero andar correndo sciolto. E prender questo un piccoliu garzone, È tenerlo abbracciato tra le branche Come fa il cagnolin nella prigione; Iscapigliata e battendosi l'anche Giugner la madre trista e vedovella, E sanza danno trargliel dalle zanche. In questo tempo ancor parve la stella, Che l'uom chiama cometa, con tal coda Di foco, che pareva una facella. Tra Asolo e Bassan da quella proda
Un monte sta-vedovo ed orfanino,
Che del peccato altrui poco si loda (1). Di lassù scese in quel tempo Azzolino, Che se' dei Padovan tal sacrifizio, Pary X1.66 > Qual sallo in Campagnola ogni fautiuo. Partissi ancor nel tempo ch'io t'indizio Il re di Franza, e quello d'Inghilterra, Di Novara e di Puglia dall'ospizio.

<sup>(1)</sup> Il Castello di Romano abitato da Ezzelino, o Azzolino dei Conti di Onara. Dante, Par. 1x, 23: In quella parte della terra prava Italica, che siede intra Rialto E le fontane di Brenta e di Piava, Si leva un colle, e non surge molto alto, Là onde scese già un sacella Che sece alla contrada grande assalto. Intorno ad Ezzelino da Romano e da leggersi un immaginoso Sonetto di Jacopo Vittorelli,

187

LIB. II . GAP. XXIX.

E vinto avrebbe Tunisi e la terra D'Affrica il grande stuol, se non che'l morbo Assai lor fece peggio che la guerra.

E ben che il male sosse grave e torbo, Pur si vinceva, se Carlo non sosse, Ch'agni compagno suo guivi sosse orbo

Ch'ogni compagno suo quivi sece orbo. Io non so bene onde Komeo si mosse,

Quando in Provenza venne al buon Raimondo

Col mulo, col bordone e scarpe grosse. Ma questo ti so dir, di ben del mondo

Tanto avanzar gli fece per suo senno, Che su per lui un Joseppo secondo (1).

Alfin gli invidiosi tanto fenno,

Ch'a lui Raimondo domando ragione; E qual di Scipio tal di lui t'impenno, Che sol sen gio col mulo e col bordone.

### CAPITOLO XXIX

Di Corradino, di Giovanni di Procida, di quelli della Torre in Milano, e di Guido da Montefeltro in Forlì.

Mille dugento cinquantotto appunto Si conteggiava, quando Corradino Tradito fu e per Carlo defunto (2). Sol non si vide a si crudo destino, Perchè 'l conte Galvano e Gualferano Seguitàr lui all' ultimo cammino. Rome

<sup>(1)</sup> Cioè: fu per lui quello che Giuseppe per Faraone. — Questa storia di Romeo è narrata da Dante, Par., c. vi, dal v. 127 alla fine. Ma a chiunque avrà letti que' versi mirabili faranno pietà questi di Fazio, come tutte le volte ch' ei si strascina sull'orme del suo grande e per lui troppo arduo modello.

<sup>(2)</sup> defunto Per ammazzato.

Similemente a quel tormento strano Si vide lagrimar Bartolommeo Con due figlinoli, e Gerardo pisano.

Ancora al gran dolore acerbo e reo

Gli sece compagnia quel d'Osterlicchi, Che senza reda il ducato perdeo.

E perchè l'occhio de Aro al mio dir ficchi, Rodolfo imperadore nè Alberto

Giammai non furon d'animo sì ricchi, Che contro a Carlo o contro a Roberto

Movesser piedi a sar l'alta vendetta, Ai quali appartenea per doppio merto.

Ma qui di ricordarti mi diletta

Di Fiandra il Conte, che il giudice uccise, Come per lui fu la sentenza letta;

Dicendo: Questo ghiottoncel si mise

A giudicar si nobil sangue e degno, Sapendo ben che I fallo non commise.

Non mostrò Carlo di questo disdegno, Comecchè suoi pensier sossero acerbi, Sì piacer vide il colpo a quei del reguo.

Ben vo' che quello che or ti dico serbi, Che tal esempio è huon a ricordarlo

Quando i signor nel ben si san superbi.

Tu hai udito come questo Carlo,

Quanto più si vedeva in grande altura, Più era fier ed aspro a riguardarlo.

Onde Colui che a tutto pone cura,

Dov'era in maggior pompa sì il percosse, Che assai con danno gli sece paura.

Chè mai trattato non credo che sosse Si lungo e si secreto, che quel sue Che Gian di Procida (1) contra lui mosse.

<sup>(1)</sup> È veramente strano che per far giusto il verso abbiasi a pronunziare Gian di Procidà.

Lo Paleologo il seppe ed altri due, Gregorio papa e Pietro di Aragona, E nell'isola tre, e poi non piue.

Miracol parve ad ogni persona,

Che ad una voce tutta la Sicilia Si rubello dall' una all'altra zona,

Gridando: Mora, mora (1) la familia

Di Carlo; moran, moran gli Franceschi:

E così ne tâgliar ben otto milia.

Oh quanto i sorestier, che giungon sreschi Nell'altrui terra, denno esser cortesi, Fuggir lussuria e non esser maneschi!

Qui più non dico, ma per quel ch' io intesi,

Carlo beu la Sicilia racquistava, Fosse stato pietoso a' Messinesi.

Un poco prima, dove più si stava Sicuro Arrigo, il conte di Monsorte L'alma dal corpo col coltel gli cava.

Non molto poi vidi ch' a nuova Corte Morto e sconfitto fu quel dalla Torre, Lasciando di Milan palagi e porte (2).

(1) Dante, Par. 8, v. 67:

E la bella Trinacria, ecc.

Attesi avrebbe li suoi regi ancora

Nati per me di Carlo e di Ridolfo,

Se mala signoria che sempre accuora

Li popoli suggetti, non avesse

Mosso Palermo a gridar: Mora, mora.

(2) Nissuno di que' della Torre morì a Cortenova, dove i Milancsi ebbero la peggio dall' Imperatore Federico. Anzi Pagano della Torre raccolse nelle sue terre di Valsassina gli avanzi dello sconfitto esercito. V. Rosmini, Istoria di Milano, t. I, pag. 254, ecc. Quindi sembra che Fazio abbia qui preso errore.

Soleation Leaguest

In questo tempo il buon conte Ugolino

Morir si vide coi figliuol di fame,

Che fu sì grande e nobil cittadino.

E cominciar le parti triste e grame In Firenze e Pistoja, Bianchi e Neri, E venne Carlo ad acquistar reame, Ma trovossi ingannato de pensieri.

<sup>(1)</sup> Guido da Montefeltro. Di lui parla Dante nel c. 27 dell' Inferno. Vedi anche il Villani, l. 7, c. 80.

<sup>(2)</sup> V. G. Villani, l. 7, c. 91.
(3) convenla Pare sincopato di convennela.

#### CAPITOLO XXX

Di Enrico, di Lodovico, e di Carlo Imperatori.

Vacò lo Imperio mio da Federico Secondo in sin al tempo che poi venne Di Lucemborgo il magnanimo Enrico. Per spazio due e sessanta anni il tenne, Or puoi pensar siccome lunga etate La parte sua ed io pianger convenne. Tanto su pien costui d'ogni bontate, Che d'un piccolo conte fu eletto Sanza questione alla mia dignitate. Oh di Brugiati, oh nato maledetto, Quanto facesti mal far coutra lui, Benché la morte tua punio il disetto! Che se non fossi, montava costui Per lo suo gran valor in tale stato, Che fatto avria di sè segnare altrui. Contra gli Orsini, e contra l'ordinato Poter del re Roberto, e la potenza De' Guelfi su per sorza incoronato. Appresso l'oste sua pose a Fiorenza, Ma giovò poco e ritornossi a Pisa, E contro a' suoi rubelli diè sentenza. Poi verso Puglia il suo cammin divisa, E giunto a Buonconvento questo Augusto; Gli su per morte la strada recisa (1).

<sup>(1)</sup> Enrico di Lucemburgo morì nelle vicinanze di Siena, non scnza sospetto di veleno propinatogli da un frate Domenicano. V. Petav. Rat. Temp., P. I, lib. 9.

Qui déi pensar e ridere a tuo gusto, Che i Gibellini ed io rimasen, come Mozza la testa poi rimane il busto.

Di questo grazioso e dolce pome Sorsero piante, per le quali aucora

Di qua l'aquila vive in pregio e in nome.

Ma quello ch'altamente più l'onora

Si è la Vipera (1), e certo ciò è degno,

Che la rimise nel suo nido allora.

Contro Filippo e contro il suo gran regno E contro quel di Puglia e di Caorsa Di sua grandezza è stata poi sostegno.

Similemente si trovò soccorsa

Dal Cane e dal Mastin contra ogni avverso, Or con la spada, ed ora con la borsa.

E l'oro e il nero gli è stato a traverso, Che portan quei a cui le piagge bagna Benaco, sempre gli son iti al verso.

Il gran Marchese nato dalla Magna, Che alluma la balzana per li piaggi Rosso e bianco, per lei non si sparagna.

Di verso Massa di più alti faggi

Un gran gigante apparve, nel qual Marte Grazia gli insuse con suoi sorti raggi.

Con la lepre marina e con sua arte

Lungo il Serchio l'annida, e la sostenne, E in val di Nievol dico in l'altra parte.

E quella pietra, che più tempo tenne Il caval senza fren, vista sua possa, Non gli lasciò mancar al volar penne.

<sup>(1)</sup> La vipera insegna gentilizia de' Visconti. Cost anche Dante (Purg. 8, 80): La vipera che i Melanesi accampa. In seguito Fazio accenna dalle loro armi alcune altre famiglie e città, al modo che fa (Inf. c. 27, v. 40, e segg.), ma con altra grazia, Dante.

Così dal veltro si vide riscossa Che partorito su dalla pantera, Quando I Guelso a Galera lasciò l'ossa.

E la colonna con la sede intera Sì hen co' suoi seguaci l'ha disesa, Che col mio leosante e meco impera.

E quel da Monteseltro, a cui la spesa E il più del tempo al gran volere manca, E guarda quanto può, che non sia ossesa.

Morto su il mio signor tanto verace Nel mille con trecento e tredici anni, E men di due su meco, e in Pisa giace.

Poi dopo tanti lunghi e gravi assauni, Di Baviera Lodóvico seguio,

Che mal guardar si seppe dagli inganni.

Con pace veune dentro al grembo mio Nel mille con trecento e appresso venti; E venti visse poi, per quel ch'io udio.

Io non so ben perchè con gravi stenti Prese il Visconte e'l cacciò da Milano, Ma poco su che allor non suron spenti.

Io non so la cagion perchè il Pisano Le porte chiuse, e negogli l'onore, Benchè in men di due mesi l'ebbe in mano.

Un pastor sece questo mio signore, Lo qual guardasse il luogo di San Pietro, Dove quel d'Avignon poco avea il core.

E se state non fossero di vetro
L'altrui promesse, ito sarebbe innanzi,
Dove ingannato si ritrasse addietro.

Ma tal si crede far di grandi avanzi Per ingannar altrui, che matto e stolto Si trova pria che I pensier vada innanzi.

Dittamondo 13

Al tempo suo senza titolo tolto,
Passò quel di Boemme in Lombardia;
Dove da più città fu ben accolto;
E senza fallo in gran poder venía,
S'ei non fosse ito a tornear in Francia,
Quando fermar dovea la signoria.
Non prendan li signor le imprese a ciancia,
Ma sieguan loro infino alla radice

Ma sieguan loro infino alla radice
Col senno, con la borsa e con la lancia;
Chè tu ben sai, che 'l proverbio si dice:
Che chi due lepri caccia, perde l'una
E l'altra lascia, e riman infelice.

Così a questo re fe' la fortuna, Per seguir altra traccia, e lasciar noi, Di qua non gli rimase cosa alcuna.

Carlo il figliuol incoronai dappoi Nel mille con trecento e cinquantuno E cinque più, e questo vive ancoi.

Ma vedi il cielo ch'è stellato e bruno, E vedi me che ho finito il mio dire, E vedi l'erba fresca sanza pruno. Per ch'io l'intesi e posimi a dormire.

## CAPITOLO XXXI

Del circuito di Roma, delle antiche famiglie e palagi romani, e del nome dell'Autore.

Già si sentivan su per gli arboscelli
Li rosignuol cantar intorno intorno
Con dolci versi di più altri uccelli;
E l'oriente lucea tutto adorno
De' raggi bei dell'amorosa stella,
Ch'annunzia in primavera sempre il giorno;
Quando con chiara e pulita favella
Ella mi disse: Or su, chè'l giorno è giunto,
Che comprender potrai quanto fui bella.

Par 4-64

Ond' io, che dal disio era si punto, Che mi parea mille anni l'esser mosso, Levaimi in piedi, ch'io non stetti punto.

E per quello che ancor ricordar posso, Noi ce n'andammo senza altro sermone, In fin ch'io vidi il muro con un fosso.

Ecco la fibbia ch'è sanza ardiglione, Ecco la ricca e bella mia cintura, Che per gli antichi sì cara si poue.

E perché sappi il ver di sua misura, Per poi notarlo a gente peregrina, Venti due miglia certamente dura.

Un'altra n'ebbi in città Leonina, E fra Tevere un'altra, entrambe tali, Qual è quest'una ch'è tra noi vicina.

Omai vien oltre, e potrai veder quali Furono i miei castelli e le alte torri, E i gran palagi, e gli archi trionfali.

E dico ben che se tu nou trascorri, Maraviglia sarà se riguardando La mente in tante cose non abborri (1).

Io la seguii secondo il suo comando, Tanto che giunti summo al pie d'un monte, Dove salio ed io dietro lei andando.

Le cose quinci saranno più conte, Mi disse, ed additommi un gran palagio Ch'era dinanzi dalla nostra fronte.

E sopraggiunse: Pensa s' io abbragio. Dentro a quel vidi re e più baroni Tutti albergar e bene star ad agio.

E vidil pien delle mie legioni Posto per segno qui di monarchia, In quella parte ove il bellico poni.

<sup>(1)</sup> non abborri Cioè non abberri. Così Dante, Inf. 25, 144.

E guarda dove per gran profezia Poner già fece una gran statua d'oro Colui che mi nomò e sposò pria.

E guarda là, ove sece dimoro In colle Quirinal coi suoi Pompilio, Benchè per lunga età manchi il lavoro.

E guarda in Velia là, ch'è Tullo Ostilio; L'altro edifizio di poi guarda ancora In Esquilin, chè là visse Servilio.

E guarda l'arco ove Decio si onora, Quel di Camillo, di Fabio e di Scipio, E dove Paulo, e Pompeo dimora.

Vedi 'l loco di Sergio, ch' al principio Che Enea passò di qua venne con lui, L'antica loggia tratta d'alto incipio.

Là si noma l'Inferno, e là già fui Per Marco Curzio dal fuoco difesa, Com'io t'ho detto, e puoi saper d'altrui.

E benché ricordarlo ancor mi pesa, Ivi discese quel, per cui disfatta Fiesole fu (1), ed io sovente offesa.

Da me sbandita udii poi che sua schiatta (2) Ad abitar si mise sopra l'Arno, Nel più alto luogo ove Fiorenza è fatta.

Solin non prese le parole indarno,

Ma rivolto ver me mi fece un riso Tale, che l'atto ancor nel cuor incarno.

Vedi là il ponte ove il cimier su miso Di colui, che già se' tremar il mondo Più ch'altro mai, secondo il mio avviso.

(1) Quegli che disfece Fiesole, secondo narra G. Villani, fu Cesare. V. l. 1, c. 37.

<sup>(2)</sup> Intendi la schiatta di que' di Fiesole, costretti dai Romani ad abbandonare la nativa loro sede, e discesi ad abitare nel luogo ove fabbricarono la città di Firenze. V. Dante, Inf., c. 15, v. 61-63, e v. 73-78.

Vedi come un castel, ch'è quasi toudo, Coperto fu di rame, e d'alti seggi Dentro a guardar chi combattea nel fondo.

E perchè più ciò, ch' io dico, vagheggi, Vedi i cavai di marmo, e vedi i due Che gli intagliaro appunto come leggi.

E vedi l'altro, là dove sta sue Quel gran ricinto appresso al Laterano, Chi 'l dice Costantin, ma quel non fue.

Vedi là dove parve ad Ottaviano

Veder lo cielo aperto, ed un bel figlio Una vergin tener nella sua mano.

Vedi là dove all'olio die di piglio

Trastevere qualunque aver ne volse, Quel di che nacque dalla rosa il giglio.

Vedi l'arco di Prisco, onde già tolse Costantin i cavalli, allora ch' ello Lasciando me a Bisanzo si volse.

E vedi il termi di Dioclezian bello, E guarda l'Obelisco, e Settesoglio (1), Li quai fur tali che ancor ne savello.

Vedi l'antico e ricco Campidoglio; Quello era il capo mio, e dir potrei

Di tutto il mondo l'altezza e l'orgoglio.

Qui si tacette, ed io posto ai suoi piei Dissi: Madonna, quanto son contento Del vostro ragionar, dir nol saprei.

Omai, quando a voi sosse in piacimento, Volentieri io troverei la via,

Per la qual viver, morendo, argomento.

Ed ella a me con voce onesta e pia: Non ti dispiaccia sar lo mio cuor sazio Del nome tuo, e dove tu va'in pria.

<sup>(1)</sup> Settesoglio, o Settizonio edifizio fabbricato dall' Imperator Severo. Vedi Sparziano nella sua Vita, ecc.

Madonna, rispos' io, l'antico Fazio,
Conte di Pisa e nato di Gerardo,
Del qual voi dite che Carlo se'strazio,
Mi diè il suo nome, e bench' il tempo è tardo,
Mosso mi son per veder peregrino
Del mondo quanto 'l Sol n' ha in suo riguardo.
L'antico mio su vostro cittadino,
Uberto Sergio. Ed ella: Or va con Dio,
Chè lui conobbi, e già 'l vidi orsanino.
E così lagrimando mi partio.

Fine del Libro secondo.

# LIBRO TERZO

### CAPITOLO I

Di Gaeta, Aversa, Napoli, Puglia, Terra di Lavoro, Abbruzzo, e del monte di Pilato.

Omat è tempo ch' io drizzi lo stile
A trattar de' paesi ch'io cercai,
Ciascuna novitate cara o vile.
Solino in prima, ed io appresso entrai
Per quella fabbricata e lunga strada,
Che di Virgilio fa parlare assai.
Di retro ci laseiammo la contrada
Dove Saturno ammaestrò ancor noi
Piantar la vigna e seminar la biada.
Vidi dove Catillo (1) visse, poi
Che lasciò Tebe, e nella città fui,
Che alla balia d' Enea dà fama ancoi (2).

<sup>(1)</sup> Catillo figlio di Anfiarao fabbricò Tivoli. V. Virg. En., 1. 7, v. 670-672; e Solino, ove parla dell'Italia.

<sup>(2)</sup> Gaeta. Virg., ivi, v. 1:
Tu quoque litoribus nostris Aeneia nutrix
Aeternam moriens famam Cajeta dedisti, ccc.

Vidi 'l Vesuvio, che sa lume altrui; E vidi i bagni antichi buoni e sani, Dove Bajo (1) annegò con gli ostier sui. Soavi colli e piacevoli piani

Ci ridevan per via, e molte selve Di pomi ranci, ed altri frutti estrani.

E sempre andando spiavamo se 'l ve Fosse pur da notare cosa alcuna D' uccelli, di serpenti e d'altre belve.

Vidi quel monte ove stette digiuna

Circe più volte a far suo incautamenti Al lume delle stelle e della luna.

E vidi quelli, onde parlâr le genti, Che la sorore (2) visitando andava, L'erbe cogliendo a far soavi unguenti.

Vidi la Mora di Manfrè, cui lava

Il Verde (3), e non mi su la terra ascosa, Dove Medea morto il sigliuol lasciava (4).

Pur drieto alla mia guida, che non posa, I'n'andai tanto, che ad Aversa giunsi, Dove trovai la gente dolorosa.

<sup>(1)</sup> Baja prese il nome da un compagno d'Ulisse. Silio Italico, De. Bel. Pun., l. 12, v. 113:
Primores adsunt Capuae, docet ille tepentes
Unde ferant nomen Baiae; comitemque dedisse
Dulichiae puppis stagno suo nomina monstrat.

<sup>(2)</sup> Che la sorore, ecc. Cioè Medea sorella di Circe: o forse Angizia, sorella parimenti di questa incantatrice, di cui scrive Solino, cap. 7: C. Coelius dicit . . . Angitiam vicina Fucino occupavisse, ibique salubri scientia adversus morbos resistente, sum desisset hominem vivere, deam habitam.

<sup>(3)</sup> V. Dante, Purg., c. 3, v. 129, e segg. (4) Solino, l. c.: Medeam ab Iasone Buthroti sepultam, filiumque ejus Marsis imperasse.

E poi che con alcun là mi congiunsi, E seppi la cagion del disconforto, Forte nel cuor per la pietà compunsi.

Detto mi fu ch' un giovinetto accorto, Bello, gentil, ch' aspettava il reame,

A tradimento v' era stato morto.

Non credo che mai fosse in gente brame Aguzze per disegno, come quella

Mostrava alla vendetta d'aver same.

La gran cittade lagrimosa e bella, La qual su detta già Partenopea, Sconsolata trovai per la novella.

Quivi la schiatta di Caserta rea E degli Frangipani e della Cerra

Per questa crudeltà morta parea.

Io fui dentro il castel, che, se non erra La gente quivi, un uovo ne mostraro, Ch'esso rompendo, il muro andrebbe a terra.

Tanto è il paese piacevole e caro

Di belle donne, e d'alta leggiadria,

Appresso questo prendemmo la via,

Cercando Puglia e Terra di lavoro,

Le novità notando ch'io udia.

In Arpi, in Benevento sei dimoro
Per riverenzia di Diomede, il quale
Porta ancor sama del principio loro (2).

(1) riparo Per dimora.

<sup>(2)</sup> Cioè: il quale ha ancor fama di essere stato il loro fondatore. Vedi Solino, l. c. — Virg., En., l. 10, v. 28: Atque iterum in Teucros Aetolis surgit ab Arpis Tydides: e lib. 11, v. 246: Ille urbem Argyripam patriae cognomine gentis, Victor Gargani condebat Japygis agris. Arpi o Argiripa chiamayasi la città fabbricata da Diomede.

Apulia è detta, che 'l caldo v'è tale, Che la terra vi perde alcuna volta La sua virtute, e fruttifica male.

E come quel che va e sempre ascolta, Seguitava orecchiando il mio desio (1), Che prese in vêr Salerno la sua volta.

Siler, Vulturno, e l'uno e l'altro rio Passammo, e vidi novità, che a dire Lascio, per non far lungo il parlar mio.

Appresso questo ci mettemmo a gire Quasi pur tra levante e mezzogiorno, Ognora domandando per udire.

Così volgemmo alla punta del corno,

Che guarda la Sicilia, dov'è Reggio,

Cercando la Calabria intorno intorno.

Vidi Tietta, dove già su 'l seggio Della madre d'Achilles, e di questo Per testimon quei del paese chieggio.

Vidi l'Aleso dove è manisesto Che le cicale diventaron mute,

Perchè Ercole dal suon non fosse desto (2).

Vidi la Boa con le zaune acute,

Che la busala assalta (3), e di tai siere Non so di qua sra noi altre vedute.

Passato avea là dove sur le schiere Ardite d'Anniballe sopra Canni, Quando cadde di Roma il gran potere.

Ma non cercammo senza molti assanni Isquillace e Taranto e Brandizio, Perchè v'ha malandrin di tutti inganni.

<sup>(1)</sup> Cioè Solino.

<sup>(2)</sup> V. Leand. Alb., p. 191, sec. f. V. anche Solino, l. c.

<sup>(3)</sup> V. Solino, l. c.

LIB. III. CAP. I.

In quella parte ci su dato indizio Che Bari n'era presso, ond'io divoto Di Nicolao visitai l'ospizio.

Similemeute quando ci su noto

Monte Gargano, là dov'è Sant' Agnolo, Infino a lui non mi parve ire a vôto.

Con quel studio che sa la tela il ragnolo, Ci studiavam per quel cammino alpestro, E passavamo or questo or quel rigagnolo.

Noi andavam tra ponente e maestro

Lungo il mar Adriano in verso il Tronto, Lasciando Abruzzio e il suo cammin silvestro.

Entrati nella Marca, com'io conto, Io vidi Scariotto onde fu Giuda

Secondo il dir d'alcun, da cui sui conto (1).

La sama qui non vo' rimanga nuda

Del monte di Pilato, ov'è uno lago,

Che si guarda la state a muda a muda (2). Perchè, quale s'intende in Simon mago (3)

Per sagrar il suo libro là su monta, Onde tempesta poi con grande smago, Secondo che per quei di là si conta.

(1) conto Per informato.

(2) Cioè: vi stanno alcune mute di guardie per

sopravvegghiarlo del continuo.

(3) Da Simon mago presero nome quelli che turpemente fan traffico delle cose sacre: e così l'intese Dante al principio del C. xix dell'Inferno.
Ma qui Fazio sembra voler indicare i maghi in
generale.

#### CAPITOLO II.

Tratta della Marca d'Ancona, Ravenna, Ferrara, Venezia, Trieste, e Trevigi.

Seguendo di di in di il mio cammino Ascoli vidi, Fermo, e Recanata, Ancona, Fano, Arimino, ed Urbino. Nell'ultima città, che ho qui nomata, Trovai quel vago Sol, trovai la rosa

Che sopra il suol de' Malespini è nata (1).

Or s'alcuna savilla in te riposa

D'amor, lettore, pensa qual divenni, Chè la mia mano qui notar non l'osa.

Ma tanto ti vo' dire: appena tenni

L'anima al cor, si dolce l'adescava L'alto piacer coi suoi vezzosi cenni.

Ora qui fu che 'l partir mi gravava.

E poi la donna, per la qual fui desto Nel bosco ov'io dormia, pur m'affrettava,

Alfin partii da quel bel volto onesto

Contra I voler, come dal tempio Achille, Quando su prima in Troja ad amar desto.

Con piccol passo fuggia le faville,

Quando Solin mi riprese: Che fai? Se così tardi vai, non vedrai nille (2).

(1) V. lib. I, cap. 1, v. 61.

<sup>(2)</sup> nille Per nulla, lat. nil. L'ultima edizion veneta leggeva: non vedra il Nille; ma perchè notar qui così solennemente il Nilo, quasi il veder questo fiume fosse l'ultimo scopo di Fazio? E d'altra parte quanto Fazio sia poco scrupoloso nel prendere da altre lingue i vocaboli e foggiarli a suo modo, il lettore sarà già avvezzo a vederlo.

Io non risposi, ma co' piè ssorzai Quel gran disio, che mi traeva addietro, Come ago a calamita, e sospirai.

La Potenza, il Lamone, il Savio, il Metro Passato avea, quando fummo a Ravenna, Che per vecchiezza ha il mur che par di vetro.

La novità, che quivi più s'impenna, È, ch'ogni pola per Sau Pollinaro,

Che en per lo paese, e muovon penna,

Vengono a festeggiare e sar riparo Par XXII./50 Quel di; siccome uccelli Diomedei,

Al tempio suo, che fue già ricco e caro (1).

Così movendo per Romagna i piei Sempre cercando, e pur dandomi lagno Se alcuna novità trovar potrei,

Al piè dell'Alpi udimmo ch'era un bagno Cinto di muro e pietre fitte in esso, Che fa di notte altrui buono sparagno.

Per quel cammin che più ne parve presso Per la pineta passammo a Ferrara, Dove l'aquila bianca il nido ha messo.

Nei suoi laguni un animal ripara

Che è bestia e pesce, il qual bevero ha nome, La cui sorma a veder ancor m'è cara.

La casa sa incastellata, come

A lui bisogna, e la testa e le branche Tien sopra l'acque, e il più vive di pome.

<sup>(1) &</sup>quot;Insula quae Apuliae oram videt tumulo ac delubro Diomedis insignis est, et Diomedeas aves sola nutrit... Forma illis pene, quae Fulicis, color candidus, ignei oculi, ora dentata, ecc... Aedem sacram omni die celebrant studio hojusmondi. Aquis imbuunt plumas, alisque impendio madefactis confluunt rorulentac, ita aedem excusso humore purificant. Tunc pinnulis superplaudunt. Inde discedunt, quasi peracta religione. » Solino, Cap. vu.

Qual d'oca ha i piè che si tengon con l'anche, Coda ha di pesce, e però non conviene, Che l'acqua alla sua vita troppo manche.

Onde qualor per accidente avviene

Che il lago cresca, per la casa monta, E così in esso la sua coda tiene.

Ferrara lungo il Po tutta s'assronta, La gente volentier là s'insamiglia,

Per lo buon porto che quivi si conte.

Per quella via che invêr Chioggia si piglia, Senza più dir, ci traemmo a Vinegia, Torcendo dove fa Adrian le ciglia.

Se tra' Cristian questa città si pregia, Meraviglia non è, sì per lo sito,

Si per gli ricchi alberghi onde si fregia.

E per quel che da molti io abbia udito, Eneti fur, Paslagoni, e Trojani,

Che ad sbitar si posero in quel lito.

Per mar passammo în verso gli Istriani, Co'quai lo Schiavo e il Dalmatin confina Di vêr levante, e più popoli strani.

Vidi Fiume, il Quarnaro alla marina, Pola, Parenzo, e di Cività nova Dal mar sorbita vidi la ruina.

Passammo un fiume, che per neve e piova Fellon diventa, il qual Risan si dice, Ed Istria vidi come nel mar cova.

Vidi Trieste con la sua pendice, E questo nome udii che gli era detto Perchè tre volte ha tratto la radice.

Per lungo il mar era il nostro tragbetto, Poi inver ponente il Timavo trovammo, Che al ber mi fu ed al veder diletto.

Così andando nel Friuli entrammo, Vidi Aquileja, Durenza, e mi rammento Che Fella, Isonzo, e Livenza passammo. Poi per veder Italia a compimento,
Volgemmo invêr la Marca Trivigiona,
Che prende per la coda il Tagliamento.
Quivi è il Mesco e la campagna piana,
Se non da costa ove il giogo la cinge,
Che passa in Austerich, e in Chiarentana.

L'onore e'l ben, che di là si dipinge, Si son quei da Collalto, e da Gammino (1); Bench'ora lor per forza altri costringe.

Noi trovammo Trevigi nel cammino, Che di chiare fontane tutto ride,

E del piacer d'amor che quivi è fino. Lo suo contado la Piave recide,

E il Sile; e ciascun d'essi alcuna volta l'alla l'a

# CAPITOLO III

Di Padova, Vicenza, Verona, Mantova, Brescia, Bergamo, e Lodi.

Poiche in Trevigi fummo stati alquanto, Invêr Bassano prendemmo la strada, Lasciando Feltre e Cividal da canto. Io era stato già per la contrada; Vidi Concordia, Ceneda, e Bellona, Con ogni fiume che di là si guada. Però diss' io alla scorta mia buona:

Non ci bisogna andar per quella via, Andian di qua che più dritto ne sprona.

<sup>(1)</sup> Di Gherardo da Cammino parla con assai lode Dante nel Purg., c. xvi, e nel Convito Tratt. 1v, cap. 14.

208 DITTAMONDO, Vidi Romano onde la tirannia Discese già, secondo ch' io intesi, E rinovossi in tutta Lombardia. Passata Cittadella, la via presi Diritto alla città, che il carro regge (1), E che l'ha retta più anni e più mesi. Con gran giustizia, con ragione e legge, La tien Francesco, e molto la sa buona, Ch'Abano e Montericco la vaghegge. Colui che quivi primo si ragiona Che certo l'abitasse, su Antenore, E il corpo suo per vero il testimona. Quivi vid' io de' gran discreti (2) il fiore, E quivi udii che Tito Livio nacque, Che de'fasti roman su vero autore. Solin ne rise, ed io: tanto mi piacque Veder nel di del Sol por l'oste a Bacco Con gran campane a cerchio, e schisar l'acque, Qual vera scimia, ovver qual porco stracco; Perchè di Ovidio mi sovvenne, come L'uom trasforma ora in cervio ed ora in bracco. Da pado o da padule prese il nome, Chè presso v'è assai questa cittade, Brenta la cerchia e chiude come un pome. Noi ci partimmo da quelle contrade, Per Vicenza veder, che il Bacchiglione Bagna d'intorno e ne fende le strade. La maggior novità, ch' ivi si pone,

Si è il veder lo covol di Castoggia, Là dove il vin si conserva e ripone.

<sup>(1)</sup> Padova dominata dal carro, cioè dai Carraresi.

<sup>(2)</sup> discreti Cioè sapienti, dottori. V. Proposta, vol. III, part. II, pag. CLVIII.

LIB. 111 , CAF. 111.

200

Quivi son donne d'ogni vaga foggia,

Quivi sta Venus che le punge e venera,

Quivi son prati, fonti e verdi poggia.

In quelle parte lo Cedron s'ingunera, the Cedrone.

La di cui carne e di cotal natura,

Cacketta

Che qual par bue, e qual fagian, sì è tenera.

Le penne sue han di pavon figura,

Combatte per amor, e come il cieco Prender si lascia, tanta è la sua arsura.

Similemente alia mente mi reco

Che là trovài l'uecello francolino,

E provai quanto è buon a viver seco.

Dal Cane ingenerato e dal Mastino

Questa (1) cittade un guida e governa,

Secondo ch'io intesi nel cammino.

Indi passammo alla città di Verna, = Vararia

A cui Brenno die 1 nome, e molto è grande, E qui sa 1 Can l'estate, e qui s'inverna (2).

Giù di ver Trento l'Adige si spande,

Che vien per la città grande a vedere,

E Campo Marzio abbraccia e le sue lande.

Nuovo mi su, di ch'io presi piacere,

Trovar pel Sol del Cancro in sulle some Vender il ghiaccio a chi ne vuole avere.

Vidi l'Arena, ch'è in forma come

A Roma il Colosseo, abbenche quivi Driatico ne porta fama e nome.

(1) Il Codice Antaldi legge questo ed il seg. verso così:

Questa città si guida e si governa Gloria e speranza del sangue latino.

(2), Fazio qui allude a Cane della Scala signore di Verona. — Verna è sincopato di Verona per la rima.

Dittamondo

DITTAMONDO. 210 Vidi Peschiera e il suo bel lago e i rivi. Che sopra ogn'altro d'Italia si loda Per lo buon sito e i carpion che son ivi. Lettor, com'io lo scrivo e tu l'annoda: La Marca di Trevigi il nome lassa, Laddove Alpone bagna la sua proda. E nota che in Liguria qui si passa Nei campi lapidarj, ove gli Dii L'altezza dei giganti già fer bassa. Noi fummo alla città, che se tu spii Di Manto ha il nome, e Virgilio l'onora, Chiusa dal Po, dal Mincio e da più rii. Il corpo di Longin quivi dimora In santo Andrea, e con gran riverenza Si fa la festa sua e vi s'adora. L'onore e la grandezza e la potenza Della cittade tien quel da Gonzaga, Tre fratei sono ed una coscienza. Molto è la terra bella grande e vaga Del porto suo, sendo tempo di pace,

Del porto suo, sendo tempo di pace, L'entrata è buona di quel che si paga. Per quel cammin che più dritto si face,

Passato 'l Menzo (1), ci traemmo a Brescia,
Ch'a piè del monte quasi tutta giace.

Arditi son, e come vuol riescia,

Dicon che portan in Garda la sede, Poi par ch'ogni signor a lor increscia.

Lo suo principio, per quel che si crede, Siccome di Verona ancor fu Brenno, E il nome ch'ella ha or, cotal gliel diede.

<sup>(1)</sup> Così i nostri antichi solevano talvolta chiamare il Mincio. Ar. Fur. 37, 8: Ambi del sangue che regge la terra Che'l Menzo fende e d'alti stagni serra

Passati il Serio, la Mella e lo Brenno Trovammo il Bergamasco in sulla costa, Che grosso parla ed ha sottil lo senno.

La lor città però, ch'è sì ben posta In forte luogo, porta pregio e fama,

Ch'alcuna volta da Milan si accosta (1).

Così venuti noi sopra una lama,

Divenni tale, quando vidi l'Oglio, Qual par colui che a sè la morte chiama.

Oh Federico mio, qui dir non voglio Quanto le ripe e l fondo maledissi,

E quanta su l'angoscia e'l mio cordoglio!

Appresso i passi in quella terra fissi, Che sdegna come morte ogni leproso, Bassano ha nome, ed io così lo scrissi.

Di là partimmo, e senza più riposo Lambro passamino per trovar Milano, Ma non ci su per lo cammin ascoso

Veder Cassano, Monza, e Marignano.

# CAPITOLO IV

Tratta di Milano, e del suo nome, della casa de Visconti e dei lor gesti.

Giunti in Milan così, volsi vedere
A Santo Ambrosio dove s'incorona
Quel di Lamagna re, se n'ha il podere.
Ercules vidi del qual si ragiona
Che infin ch'e giacerà come fa ora,
Lo imperio non potrà forzar persona (2).

(1) Pare che dir voglia: che alcuna volta si ac-

<sup>(2) «</sup> Nella Chiesa di S. Ambrogio avevamo . . . . un antico marmo rappresentante Ercole, e si cre-

Poi fui in San Lorenzo più d'un ora, Vago di quel lavoro grande e bello, Ch'essere mi pareva in Roma allora (1).

E veder volli ancora il degno avello, Nel qual Gervasio e Protasio ciascuno Feron di Ambrosio come di fratello.

E sui ancora dove insieme suno Ambrosio ed Augustino in loço antico, Per disputar di Quel ch'è tre ed uno.

Poi come l'uom che domanda all'amico, Se il trova quando giugne in una terra, Fec'io con uno al modo che qui dico.

Dimmi, diss'io, per chi vi s'apre e serra Questa città, che vive si felice

Con sede, con giustizia, e senza guerra? Ed egli a me: Se ciò che se ne dice

De suoi antichi, e come sono estratti D'alta gentile e nobile radice,

Dir ti dovessi, io ti vedrei negli atti Maravigliare come Edipo fece Quando Giocasta gli scoprio i suoi fatti.

" deva che l'Impero doveva conservarsi sin tanto, che quella scoltura rimaneva al suo luogo." Verri, Storia di Milano, t. I, pag. 104. — Poco diversa era la superstizione de' l'iorentini per riguardo ad una statua di Marte. V. Dante, Inf. 13, v. 146.

<sup>(1)</sup> Le sedici colonne che stanno innanzi alla Chiesa di s. Lorenzo sono la sola opera dei tempi Romani, la quale sia avanzata alla distruzione di tutti gli antichi edifici di Milano. Vi si vedono però i segni di un incendio: ed il lettore che sia vago di sapere ciò che le riguarda può consultare le Antichità Longobardico-Milanesi dei Monaci Cisterciensi, oltre gli Storici della nostra città i quali ne parlano per incidenza.

Ma qui discenderò da cento a diece, Per parlar breve, e conterotti appunto Di quel ch' io vidi, e che più dir mi lece.

Non è il centesim'anno ancora giunto, Ma ben è presso, che quel dalla Torre Cacciò il Visconte con ogni congiunto.

E se saputo avesse modo porre A regnar ben cogli suoi cittadini, Mal poi se gli potea la città torre.

Morto Tibaldo fuori alli confini, Masseo ne sece poi tal la vendetta,

Qual sanno adesso i Guelfi e i Gibellini.

Qui cadde il Torresan con la sua setta, Onde Masseo con lo ascivescovo Otto Prese il dominio con senno e con fretta.

Un' altra volta ancor tornò disotto, Dico il Visconte, per invidia propia, La qual ha già a molti il capo rotto.

Or qui per darti ben del mio dir copia, Se allor non era quel di Lucemborgo, Cercar poteva l' India e l' Etiopia.

Tornato qui al tempo ch' io ti porgo, Prese la signoria con quei bei modi, Che si vuole a tener cittade o borgo.

Ben penso che tu leggi spesso ed odi Di quei cinque figliuoi ch' ebbe Priamo, E che le lor virtù nel core annodi.

E penso ancor che giù di ramo in ramo A. XXIV I ...
Tu hai veduto infino a Matatia
Lo Genesia, che comincia de Ademo.

Lo Genesis, che comincia da Adamo. Così costui cinque figliuoli cria,

Che fur poi tali e di tanta possanza, Ch'assai moltiplicaro in signoria.

Così Masseo che sue d'una sembianza Ebbe come quei due cinque sigliuoli, Che sur coi diece d'una somiglianza.

DITTAMONDO . Chi ti potrebbe dir con quanti stuoli E con che nuova gente per più anni Combattero vincendo insieme e soli? Galeazzo fu l'un, l'altro Giovanni, Luchino, Marco, Stefano; e ciascuno Per gran valor sofferse gravi affanni. Tutti questi son morti fuor che uno. Cioè Giovanni, e costui ne conduce Sì ben, ch' al mondo non ha pari alcuno. E non pur sol del temporal è duce. Ma questa nostra chieresía dispone, .Come vero pastore e vera luce. Ho risposto alla tua intenzione, Ma or son io si dal voler sospinto, Ch' oltre vo' seguitar col mio sermone. Dico del primo, del terzo e del quinto, Rimaser giovanetti, e ciascun tale, Qual par Sanson ed Assalon dipinto. Piangane il Guelso la vergogna e'l male, Che ad Altopasso sopra la Scotenna Gli se sentir ciascun grave e mortale. Parlasi ancor, e scrivesi con penna Del pregio e del valore che acquistaro Li due in Franza tra Rodano e Senna. Qui si taceo: ed io, che aperto e chiaro / Fara Compreso avea il suo esperto dire, Tutto il notai, ove m'era più caro. 15.85 Ma perch'io disiava ancor d'udire De' cinque, il domandai acceso e vago Che più il valor me n'aprisse e l'ardire. Rispose: A Bisignan, ove fe' lago Del sangue de nemici, ne domanda A Vavari, a Monza, e a Parabiago, E qui nei borghi, e poi dall' altra banda A Genova, a Tortona in sulla Scriva, Se contentar ti vuoi di tal vivanda,

215

LIB. III, CAP. V Ed io, chè volentier parlar udiva Le cose antiche, il domandai ancora: Milan chi fe, e il nome onde deriva? Fecel colui, che disse' Roma, allora

Che solo il Campidoglio si difese, Come per Livio è manisesto ognora. Name gillet where staring

Per una porca, che in questo paese Apparve, questa terra edificando, Mezza con lana, cotal nome prese.

Udito ch'ebbi il perchè, il come, il quando, Zer XXIX Gli dissi: Amico mio, sempre son tuo: Più star non posso, a Dio ti raccomando.

Ed egli a me proferse sè e il suo.

### CAPITOLO V

Di Como, di Pavia, di Bologna, di Monferrato, e di Genova.

Por ci partimmo da Milan quel giorno, Prendendo per Pavia la nostra strada, Notando ognor le novità d'intorno. Esperti eravam già della contrada Dove Adda sa il suo lago, e summo a Como, Che qual va là, sotterra par che vada. E cercato per tutto su dal tomo (1) Dello Lago Maggior, che sa'l Tesino, Io dico da Margotto infin al Somo; Ed a Castino udito in quel cammino De fiorin che Ruggero ad un dimonio Prestò sopra Giovanni a Conichino; Io tenea prima gli scongiuri a sonio (2),

Ma non dopo che udii da più contare Come Rugger Giovanni giunse al conio.

<sup>(1)</sup> tomo Cioè caduta.

<sup>(2)</sup> a sonto Vale a dire in como di sogno.

E questo ancor mi fece ricordare, Che visto su nell' oste del huon Carlo, Uno esser preso e portato per l'a're (1).

Perchè il ghiottone, di cui ora parlo, Promise al suo cugino in sulla morte Vender lo suo ed a' poveri darlo.

Oh quanto l'uomo dee pria pensar forte, Che prometta ad altrui, e se promette, Non mai serrar a promessa le porte!

Da man sinistra a drieto ci ristette Quella contrada, la qual s'incomincia Dove il Tesin giù dentro a Po si mette.

E noi ancora per quella provincia Eravamo iti e cercato ogni foro,

Il Tar passato, ove più grosso schincia (2).

Similemente stati tra coloro

Che in sulla Parma con gran riverenza Alcuna volta sesteggiorno il toro,

E sopra il Crostol, passata la Lenza, Vedemmo la città u' Prosper giace, Che fu al mondo un lume di scienza.

E fummo dove il leon ora tace. Che soleva a Milan mostrar la branca, Come dicesse: Posa e statti in pace;

E a quella, a cui la Secchia bagna l'anca, E'l Panar, dove alcun quel corpo crede, Che col suo stil scacciò l'anima frança.

Intra Savena e Ren città si vede, 2 3 de la Si vaga e piena di tutti i diletti, Che tal vi va a caval, che torna a piede.

(1) a're Per aere.

<sup>(2)</sup> schincia Verbo mancante alla Crusca: dee valere piega. È parola tolta al dialetto lombardo, ed abbiamo già veduto che Fazio, nel lib. 1, c. 8, usa l'addiettivo schincio per obbliquo, bieco e simili.

Quivi son donne con leggiadri aspetti, E il nome della terra siegue il satto, Buona ne'studi è sottil d'intelletti.

Così per tutto questo lungo tratto Cercando era ito insieme con Solino Le novità di quella gente e l'atto.

Ma qui ritorno allo nostro cammino,

Come in quel giorno giugnemmo in

Come in quel giorno giugnemmo in Pavia,

Dove giace Boezio ed Agostino. Poi ver Piemonte prendemmo la via,

Cercando se io trovassi in alcun seno Filo da tesser nella tela mia.

Giunti a Mortara, udimmo dire appieno, Che per li molti morti il nome prese,

Quando li dui compagni venner meno. P. ... Xx. . 5.3

E così ricercando quel paese

Passammo Sesia, Novara, e Vercelli, Che Pico prima a fabbricar intese.

Tutto I paese è in piani e monticelli, Come suona il suo nome, e pieno è ai

Come suona il suo nome, e pieno è ancora Di biade e vigne e fiumi grandi e belli.

La Dora, Astura, l'Agogna, e la Mora

Passammo, e vi cercammo Monferrato,
Dove un Marchese largo e pro dimora.

Saluzzo, Canavese, e il principato

Vi trovammo, e vedemmo Alba ed Asti, Che 'l Tanar bagna e tocca dall' un lato.

E benchè i muri siano vecchi e guasti D'Acqui, non v'è però da farne sceda Per Pico, che la se' nei tempi casti,

E per li bagni onde si correda Salubri e buoni, ben che ora poco

Par che ne caglia al Signor che n'è reda.

Or per veder Italia in ciascun loco, Attraversammo i monti a Ventimiglia Che vede la Provenza se sa soco. Genova stende le sue braccia, e piglia Invêr ponente tutta quella terra, E Monaco, e San Romolo, ed Oniglia.

Io era stato al tempo della guerra

Del Doge per quei monti e quelle valli, Sì ch' io sapea il cammin di serra in serra.

Guarda, disse Solin, che tu non falli,

Ch'io so la via del mar ch'è tutta buona,

E lasciamo l'andar per questi calli.

Ed io a lui: Da Porto ad Andona

La strada so, ma convien ch' uom si spoltri, Siccome va da Finale a Savona,

Da Albenga, da Noli anco e da Voltri, Fin a Genova. E Solin allor rise,

Poi disse: Va che del cammin qui mi oltrî (1).

Per quei valloni e per quelle ricise Andammo, infin che fummo dove Giano,

Dico l'antico, prima pietra mise.

Questa città è tutta în poggio e in piano, Racchiusa tra il Bisagno e la Poncevere, Con bei palagi, e il sito è dolce e sano.

E se vi sosse così Po e Tevere, Non si potrebbe dire il lor piacere. Sobrii sono nel mangiare e bevere.

Ie fui in San Lorenzo per vedere La testa del Batista; e la scodella, Ch'à di smoraldo, e rel un grando are

Ch'è di smeraldo, e val un grande avere (2),

(1) mi oltri Cioè passi oltre a me nella cono-

icenza di questo cammino.

<sup>(2)</sup> Che il famoso catino di Genova non sia di smeraldo, ma di vetro colorato è stato dimostrato da alcuni moderni.

Io dico che i demoni dello Inferno
Non son si neri, come stan dipinte
Le donne quivi, che più non ne scerno
Che gli occhi e i denti, si son forte tinte.

### CAPITOLO VI

Tratta di Genova e dei vescovati di Toscana, cioè di Luni, di Pisa, di Lucca e di Pistoja.

Nobile e grande è la città di Genova, E più sarebbe ancora se non fosse Che ciascun di per sua discordia menova.

Per la riviera a levante si mosse

La guida mia, ed io appresso lui, Lasciando Bobbio addietro e le sue fosse.

Io vidi appresso al luogo dove fui Gli monti dove Trebbia e il Taro nasce, Secondo mi cennò lo dito altrui.

E vidi uscir la Magra dalle fasce Del giogo d'Apennin ruvido e torbo, Che dell'acque di Luni pur si pasce.

Non vo', disse Solin, che qui passi orbo: Da questo fiume Toscana comincia, Che cade in mare dal monte del Corbo.

E vo' che sappi che questa provincia Da venticinque vescovadi serra, Terren non so da tanto che la vincia.

Dal mezzogiorno la cigne ed asserra Lo mar Mediterran, poi l'Apennino Di vêr settentrion chiude la terra.

E da levante sen va peregrino
Tevers in mar, che surge in Falterona, XIV.
Compie Toscana tutto il suo cammino.

Lo giro suo, per quel che si ragiona, È misurato sette cento miglia, È Roma è quell'onor che l'incorona. Così parlando come il tempo piglia, Vedemmo quel paese ad oncia ad oncia, Rapal, Lavagna, Vernazza e Corniglia.

Lussuria senza legge matta e sconcia, Vergogna e danno di colui che t' usa, Degna di vituper, tanto se' sconcia,

Noi fummo a Luni, ove ciascun t'accusa, Che sol per tua cagion veracemente

Fu nella fine disfatta e confusa.

E vedemmo Carrara, ove la gente Trova il candido marmo in tanta copia, Che assai n'arebbe tutto l'Oriente.

E il monte ancora e la spelonca propia, Là dove stava lo indovin di Aronta Quando che a Roma su la grande inopia.

Passammo poi dove si mostra e conta Il salto della cerva, e par la forma Nel sasso, e come per'lo monte monta.

Così mettendo il piede dove l'orma

Ponea il mio consiglio, passai il Frigido, Con gli altri fiumi, ch' io non pongo a norma.

Muggiva il mar, ch' era ventoso e rigido, B l'aere con gran tuoni, perchè noi Più che di passo fuggivam quel strigido (1).

E passato il Multon giungemmo poi Alla bella città, che ha per insegna L'arma romana, sì che par de'suoi.

Del nome suo e d'onde ch'ei si vegna È question, che alcun dice da Piso,

Ch' al tempo de' Trojani quivi regna; Ed altri creder vuol che gli fu miso

Da Roma al tempo antico, che facea Porto a pesar il censo suo tramiso.

FXXA 116-51 )

<sup>(1)</sup> Che cosa è questo strigido? Pare che debba intendersi per luogo pericoloso, ovvero tempo pro-celloso. Ma donde Fazio se l'abbia preso, confesso di non saperlo.

Ed è chi conta che sue detta Alsea Prima da suoi; ma Solino mi disse Che Pisa nome da Pelope avea.

Visto sopr'Arno il duomo, non si fisse, Ma disse: Vieni, che lo star superchio È perder tempo, e fallo a chi l'udisse.

Andando noi vedemmo in picciol cerchio Torreggiar Lucca a guisa d'un boschetto

E donnearsi con Arno e con Serchio. Gentile è tutta, e ben tratta a diletto.

E più sarebbe, se non sosse il pianto, Che quarant'anni e più le ha stretto il petto.

Io vidi santa Zita, e il volto Santo (1), Ed udii come al priego di Frediano Il Serchio s' era volto dall' un canto.

Io fui in sulla ghiara, ove il Pisano Sconfisse il Fiorentino, quando preso Fu Gian Visconte, ch'era capitano.

Questa città, di cui parlai testeso. Artiga o Fredia nominar si crede

Al tempo, dico, che per vecchio è inteso.

Ma perchè alluminata dalla fede

Fu prima ch'altra città di Toscana, Cambiò 'l suo nome, e Lucca se le diede.

E Sesto, e Magiaricco, e Garfaghana, La Lima vidi, ed, andando a Pistoja, La Nievole, la Pescia, e la Giustiana.

Dubbio non è, ch' è scritto in molte cuoja, Che per la gran battaglia, che su quando Catilina perdeo grandezza e gioja,

<sup>(1)</sup> Dant., Inf. 21, v. 38: Ecco un degli anzian di Santa Zita; e v. 48: Gridar: qui non ha luogo il santo Volto: Qui si nuota altrimenti che nel Serahio.

Che assai sediti, e molti ch' avean bando Nobili assai della città di Roma Si raunar, l'un l'altro perdonando. E come gente ch'era stracca e doma, Si posar quivi, e per la pistolenza Pistoja esta cittade allor si noma. Indi partimmo per veder Fiorenza.

# CAPITOLO VII

Tratta di Prato, di Firenze, delle sue bellezze e del suo nome.

Così cercando per quella pianura Trovammo Prato, che il Bisenzo bagua, Dove si mostra la santa cintura. Passati la marina, una montagna Solino m' additò, dicendo: Vienne, Non vo' che per l'andar il dir rimagua. E cominció: Dopo il diluvio venne Atlante qui con la sua sposa Eletra: Di Asia, dico, e quel bel monte tenne. Costui su il primo, che sondasse pietra In questa Italia, per formar cittade, Siccome par 'n alcuna storia vetra. E ciò confessa il nome, se ben bade, Fiesola nominolla perchè sola Prima si vide per queste contrade. Tre figliuoli ebbe, e nota la parola; Italo, Dardano, e Sicano poi, De'quali al mondo ancor gran fama vola, Italo all' Italia, ove siam noi, Lo nome diede, e tanto poi si spazia, Che un loco fece dove è Roma ancoi. Dardano appresso si trasse in Dalmazia, E quivi per un tempo seggio sece, Ma pur alfin di quel luogo si sazia.

Abbandonate quelle genti grece,
Nelle parti di Frigia si ridusse,
Lungo quel mar tra genti grosse e biece.
Con quei compagni che seco condusse

Una città fondò, la qual Dardania Volse che detta dal suo nome fusse.

In quella parte, dov' or è Catania, Sicano trapassò, e dal suo nome L'isola poi si nominò Sicania.

Qui passo a dirti di quel monte, come Fu ricco di buon bagni e bei ricetti,

Di gran condotti e d'uno e d'altro pome.

Così parlando tra quei bei traghetti.

Giugnemmo alla città che porta il fiore.

Degna di ciò per li molti diletti.

Quivi provai com' è grande l'amore Della patria, perocchè di vederla Saziar non ne potea gli occhi nè il core.

A ragionar di questa cara perla Il principio, non è dubbio che Roma L'abitò prima, e le se muro e merla.

E per alquanti allor prima si noma La piccoletta Roma, ma nol tenne, Chè a ciò non era ancor la gente doma.

Cesare, vinta Fiesole, là venne, E dal suo nome nominar la volse, Ma per li senator non si sostenne.

Poi per Fiorino, che la morte colse Da Fiesolani, le su detto Floria, / E questo ancora in parte le si tolse.

Alfine gli abitanti, per memoria Ch'ell'era posta in un prato di fiori,

Le diero il nome bel onde si gloria.
Grande e degna già fu di tutti onori,
Quando Attila crudo a tradimento
Tutta l'arse e disse dentno e di fuori.

12mg ×111 148/8

Appresso questo gran distruggimento Per lo buen Carlo Magno fu rifatta,

E tratto Marte d'Arno e posto al vento (1).

Vero è che sempre stette in gran baratta, Infin che Fiesol poteo batter polsi, Ma poscia crebbe, la rival disfatta.

E se del tutto allor fossero espolsi, E non raccolto l'un con l'altro sangue, Forse tal canterebbe, ch'ora duolsi.

Che non è modo a racchiuder un angue : E l'uomo insieme, chè son sì contrari, Ch'alfin convien che l'uno e l'altro langue.

Io vidi molti luoghi ricchi e cari, Ma sopra tutto mi piacque il Batista, Che d'intagli di marmo non so il pari.

E se compiuto sosse a lista a lista Il campanil, come l'ordine è presa, Ogni altra vincerebbe la sua vista.

L'Arno, la Grieve, il Mugnore, la Pesa Fregiano il suo contado con più fiumi, Che sono alla cittade gran disesa.

Di belle donne con vaghi costumi,
D'uomini accorti a saper dire e fare,
Natura par che per tutto v'allumi.

Le acque sono chiare e puro l'are, Odorifere piante, e'l ciel disposto A viver sani e molto ingenerare.

<sup>(1)</sup> Vedi G. Villani, lib. 1, c. 42 e c. 60; lib. 2, c. 1; lib. 3, c. 1. Vedi ancora Dante, Inf., Cant. 13, v. 143, e segg., ed ivi il Comento del P. Lombardi. Qui basti il dire che Fazio intende della statua di Marte, che i Fiorentini ancora pagani avevano eretta a questo Dio, e ch'era statarovesciatà in Arno nella distruzione della loro città fatta, secondo Fazio ed anche secondo Dante, da Attila, ma più veramente da Totila.

E senza dubbio colui ch' ho proposto, Che Fiesol dificò, conobbe il loco Com' era per gli cieli ben composto.

Stato più giorni lì, che a me su poco, Noi ci partimmo e prendemmo il cammino,

Che ci affrettava per neve e per soco.

Io col capo n' andava basso e chino, which is a control col piccol passo e coi pensier sospensi, Quando mi domandò, Che hai? Solino.

Allor l'acceso immaginare ispensi, E dissi: Alla città, che dreto lasso, Aveva il cuore con tutti i miei sensi;

Ond' io piangea fra me, dicendo: Ahi lasso!
Bitornerò più mai a rivedere

Ritornerò più mai a rivedere

Questo caro terren, che ora passo? Ad altro ti convien il cuore avere,

Rispose a me, perchè il tempo è brieve A cercar tanto, quanto vuoi vedere.

Così parlando passammo la Grieve; Ed io per la parola un poco acerba Vinsi il pensier e fecimi più lieve.

E così fa talor buona proverba.

# CAPITOLO VIII

Qui domanda l'Autore a Solino dei nomi dell'Italia; passa a Volterra, e viene a Siena.

Partendo dal piacer che nel cuor nacque,
Partendo dal piacer ch' ognor desio,
S'ascose, come alla mia guida piacque.
Poi, per non perder tempo ed egli ed io,
Andando il domandai se Italia mai
Per altro nome nominar si udio.

Dittamondo

Ed egli a me: Se cerchi, troverai, Occupata da' Greci, la Gran-Grezia Esser nomata ne' tempi primai.

Saturno ancora, dopo molta screzia
Fatta con Giove, fuggendo s'ascose

Di qua, dove il suo senno ancor si prezia.

Costui essendo re, fra le altre cose, Saturnia la nomò. In questa guisa Solino alla domanda mia rispose.

Poi sopraggiunse: Figliuol, qui t'avvisa, Che appena si è provincia, a cui non sia Cambiato nome, cresciuta o divisa.

E questo è quel che l'animo disvia, Quando in nuove scritture ciò si legge, Da quelle degli antichi, e dalla mia.

Or perchè chiaro in questa parte vegge Siccome le provincie qui d'Italia Le più hanno mutato nome e legge,

Dico, che il Lazio si disse già balia Di Giano, e de suoi, che regnaron prima, E la seconda s'intendea per Galia.

E come l'Eridán giù al mar dilima, Emilia e Liguria bagna sempre, L'una di qua, l'altra di là si stima:

Lungo'l mar Adrian par che s'assempre, Flaminia dico e Picenia ancora,

E che 'l giogo Apennin quell' aere tempre.

E su Toscana, dove noi siam ora, Umbria già detta, non tutta ma parte, Per gran diluvio che quivi dimora.

Quella contrada, dove con su'arte, Morto'l figliuol, Medea istette e visse, Valeria e Marsia è scritta in molte carte.

Messapia e Pëucezia anco si disse L'altra, ch'è lungo'l mar, dove si crede Che Scilla in mostro già si convertisse. E non pur solo in Italia si vede Li nomi tramutati alle province, Ma in la più parte del mondo procede.

O tu, che déi notare quindi e quince Gli nomi de' paesi, tienti a quelli

Ch' hanno più sama per diverse schince (1),

Quando coi vecchi e quando coi novelli.

E così la mia scorta ragionando, Passammo molti borghi e più castelli.

Noi eravamo sopra Lera, quando

Mi su mostrata un' acqua e per alcuno Contato, a cui di novità dimando.

Usanza è qui fra noi, che ciascheduno

Che sa cerchi da vegge (2), ivi gl'immolla E che sempre di dieci ne perde uno.

E nessun può veder chi questo tolla; L'un pensa ch'è il demonio che l'asserra, L'altro, ch' è il lago che da sè l'ingolla.

Appresso questo trovammo Volterra

Sopra un gran monte, ch' è forte ed antica Quanto in Toscana alcuna altra terra.

Fu detta Antona, per quel che si dica; Indi fu Buovo, che per Drusiana Di là dal mar durò tauta satica.

Per quella strada che n'era più piana Noi ci traemmo alla città di Siena, La qual è posta in parte forte e sana.

Di leggiadria, di bei costumi è piena, Di vaghe donne e d'uomini cortesi; E l'aere è dolce, lucida e serena.

<sup>(1)</sup> Qui schince forse per contrade, regioni o

<sup>(2)</sup> veggia Botte. Dante, Inf. 28, 22. Già veggia per mezzul perdere o lulla, ecc.

228

· 承水流 78

DITTAMONDO .

Questa cittade per alcuno intesi

Che, lasciando ivi molti vecchi Brenno Quando i Roman per lui fur morti e presi,

Si abitò prima; ed altri è d'alto senno,

Che dice, quando il buon Carlo Mártello Passò di qua, ch'i suoi vecchi la senno.

Io vidi il campo suo, ch'è molto bello,

E vidi fonte Branda e Camollía,

E l'ospedal, del qual ancor novello.

Vidi la chiesa di Santa Maria

Con intagli di marmo, e ciò veduto Inverso Arezzo fu la nostra via.

Non è da trapassar e starsi muto

Dell' Elsa, che dal colle a pugna corre, Che seiiza prova non l'avrei creduto.

Io dico che vi feci un legno porre

Lungo e sottile, e pria che sosse un mese Grosso era e pietra, quando 'l venni a torre (1): Colonne assai ne fanno nel paese.

## CAPITOLO IX

Di Arezzo; e come un frate gli mostrò Toscana di su il monte di Alverna.

Di là dall'Ambra Aurelia mo ci aspetta, Aurelia dico alla città d' Arezzo, Perch' era anticamente così detta.

Li pensier vani intorno alla tua mente, ecc.

<sup>(1) &</sup>quot; L'acqua di Elsa (scrive il Lami) tarta-« rizza veramente i legni che vi si gettano. Del-" l'acque che hanno questa virti parlano Ovidio, " Plinio, e cent' altri. " — A questa proprietà allude Dante allorche dice, Purg. xxxiii, v. 67 :

E se stati non fossero acqua d' Elsa

Vero è, che questa mutò nome e vezzo, Quando Attila la prese, e che dappoi Arar la fece tutta a pezzo a pezzo.

Le genti che là sono al dì d'ancoi,

Pur ch' abbian di lor vita alcun sostegno,

Non curan di venir dal tu al voi.

E sono di natura e d'uno ingegno Tanto sottil, che in ciò che a far si danno,

Passan degli altri le più volte il segno. Per la biada e per vin buon terren hanno, L'Arno, la Chiassa, le Chiane e Cerfone Più presso d'altri fiumi ad essa vanno.

Donato dal gran drago è lor campione; Godon di vagheggiar lor mura e fossi, Come della sua coda fa 'l pavone.

Solino prima, ed io appresso mossi, Cercando com' la gente si governa Tra quelle strette valli ed alti dossi.

Noi fummo sopra il sasso dell'Alverna, Al faggio ove Francesco fue fedito

Dal Serafin quel di ch' ei più s' interna.

Molto è quel monte devoto è romito, Ed è sì alto, che il più di Toscana Mi disegnò un frate col suo dito.

Guarda, mi disse, al mare, e vedi piana Con altri colli la maremma tutta Dilettevole molto e poco sana.

Ivi è Massa, Grosseto e la distrutta Cività vecchia, ed ivi Populonia Ch'appena pare, tanto è mal condutta.

Là è ancora dove su Ansedonia, Là è la cava dove andar a torme Si crede i tristi, ovvero le demonia.

E questo il manisesta, perchè l'orme D'ogni animal là dentro si ritrova In su la rena, e d'uomini le sorme. Parx1.

Io dico più, che qual sa questa prova, Che quelle spegna e pulisca la rena, Se l'altro di vi torna, ancor le trova.

Lo suo signor nei tempi che Eléua

Fu per Paris rubata, si ragiona

Che co' Greci gran gente a Trois mei

Che co' Greci gran gente a Troja mena.

Ivi è Saona, e vedesi Guascona, Ed ivi è Castro povero e mendico, E a Bolsena si va da terza a nona (1).

Queste cittadi, ed altre ch' io non dico, Furon per la maremma verso Roma Famose e grandi per lo tempo antico.

De'fiumi che di là più vi si noma Sono l'Ombrone, la Paglia, e la Nera,

E Cecina che alla marina toma.

Ma leva gli occhi da questa rivera, E guarda per le ripe d'Apennino, Se vuoi veder più la Toscana intera.

Vedi 'l Mugello, e vedi il Casentino
A man sinistra, e vedi onde l'Arno esce,
E come va da Arezzo al Fiorentino.

Poi mira in vêr la destra come cresce Tever che passa da Massaprobara Per l'acque molte che dentro vi mesce.

E guarda come porta la sua ghiara Da Borgo San Sepolcro in ver Castello, Dove il Pulico entra e la Soara.

E guarda come è grosso, e fatto bello Presso a Perugia, e come a Todi china, Dov'è Acquafredda, e il Chiazzo va con ello.

E guarda come per terra Sabina Raccoglie l'Aniene e poi trapassa Per Roma, e vanne ad Ostia alla marina.

<sup>(1)</sup> Cioè, da Castro a Bolsena si va da terza a nona.

my XI till

E nota, quanto da levante lassa, Tutto è fuor di Toscana, onde il Ducato In tutto, come vedi, se ne cassa.

Io so bene che quanto t'ho mostrato, La vista nol discerne apertamente,

Per lo spazio ch'è lungo dov' io guato.

Ma quando l'uom che bene ascolta e sente, Ode parlar di cosa che non vede, Immagina con l'occhio della mente.

Ed io a lui: Tanto bene procede

Lo vostro dire ; ch'à me e così chiaro, Com lo v'avessi già su posto il piede.

Ma pur ditemi ancor, fratel mio caro, Se di Francesco v'è alcuna cosa

Da notar degna per questo riparo. La hore in a la mile

Menommi allora in una parte ascosa

Del sasso, e disse: Qui orava il Santo:

E vedi l'orme ove i ginocchi posa.

Altro non v'è, ma se brami cotanto Veder delle sue cose, a Montacuto

La cappa sua vedrai. E tacque a tanto. Ly 1x.50

Ed io la cappa e il cappucció ho vedulo, Che spense già, gettandola, sul foco Ch'ardea il castel seng'alcun altre sinto

Ch'ardea il castel senz'alcun altro ajuto. E vidi lì, che non mi parve gioco,

Di notte accesi infiniti doppieri,
Senz' uomo alcun cercar tutto quel loco.

Questo mise i signori in gran pensieri Di'quel castel, chè per uso la morte Annunzian, quando appajono, quei ceri.

E il frate a me: Di così grave sorte In alcun loco già parlar udio, Ma il creder m'era dubitoso e forte.

Cercato 'l monte ognor Solino ed io, E veduta la chiesa e gli abituri, Raccomandammo quei buon frati a Dio. Così, scendendo quei valloni oscuri,
Mille anni ci parea d'esser al piano,
Si poco là ci tenevam sicuri.
Chiusi ssatta vedemmo e Chitignano,
E passammo in più parte la Rasina,
Un fiumicello assai nojoso e strano,
E dubitoso a qual sol si trascina.

#### CAPITOLO X

Di Cortona, Chiusi, Perugia, Orvieto, Viterbo, e Todi.

Così passammo fin all'altro giorno, Cercando la contrada, e dimandando S' alcuna novità v'era d'intorno. Noi eravamo sotto un poggio, quando Solin mi prese e disse: Qui ti arresta. Ed io fermai i piedi al suo comando. Poi sopraggiunse: Leva in su la testa, E nota ciò ch'io ti disegno e dico, Perchè da molti autor si manifesta. Tu déi saper, che fin dal tempo antico Quella città, che vedi in sulla costa, Fu fatta un poco dopo che fu Pico. Appresso Turno, a cui si caro costa Lavinia e di Pallante la cintura, La tenne e governò tutta a sua posta. Costui la crebbe di cerchio e di mura, E dal suo nome Turnïa la chiama, Che poi quel nome più tempo le dura. Così parlando la mia cara brama Mi disse: Vieni. E trassemi vêr Chiusi, Come andava la via di lama in lama. Quivi son volti pallidi e confusi, Perche l'aere e la Chiana è lor nemica, Sicchè gli la idropici e rinfusi. Questa cittade, per quel che si dica, Fu molto bella e di ricchezza piena: Fin da che Giano venne ell' era autica.

Qui governava il suo regno Porsena, Quando cacciato fu Tarquin Superbo. Che seco a oste contro Roma il mena.

Di qui mosse colui, che col suo verbo E poi con l'argomento del buon vino Brenno a Roma guidò fiero ed acerbo.

Molto è ben conosciuto quel cammino, Bontà del virtuoso e santo anello. Che a conservar la vista è tanto fino.

Carcar passammo e Rodo, e un fiumicello

Attraversammo per veder Perugia, Che com'è in monte ha il sito allegro e bello.

Perseo, che bandito qui s'indugia

Per gli Romani dopo motta guerra,
La nominò, se alcun autor non bugia (1) Para XVIIII Il suo contado un ricco lago serra, Lo qual è sì fornito di buon pesce,

Ch' assai ne manda fuor della sua terra.

Per fiume alcun che v'entri, mai non cresce

L'acqua ch' è chiara come di sontana, E non si vede ancor ond' ella n'esce.

La Città d' Urbivieto è alta e strana.

Questa da Roman vecchi il nome prese, Ch' andavan là, perchè l'aere v'è sana.

E poiche di là su per noi si scese, Vedemmo Toscanella tanto autica, Quanto alcun' altra di questo paese.

Seguita or che di Viterbo dica, Che nel principio Vejenza fu detta, Fino al tempo che a Roma fue nemica.

<sup>(1)</sup> bugiare Cioè dir bugia; verbo di pessimo? conio, come tanti altri vocaboli creati da Fazio.

234 DITTAMONDO . Ma vinta poi, agli Roman diletta Tanto, per le buone acque e dolce sito. Ch' in Viterbo lo nome suo traghetta. Io nol credea, perchè l'avessi udito, Senza provar, che'l bulicame fosse Acceso d'un bollor tanto infinito (1). Ma gettato un monton dentro si cosse, In men che un uomo andasse un quarto miglio, Ch'altro non ne vedea che proprio l'osse. Un baguo v' ha, che passa ogni consiglio Contra'l mal della pietra, però ch' esso La rompe e trita come gran di miglio. Da Tus di Tuscia il nome le fu messo, Perchè con quel gli autichi al tempo casso (2) Sacrifizj sacean divoti e spesso. Qui lascio la Toscana e il Tever passo, Per trovar il ducato di Spoleti. Con la mia guida che da me non lasso. Vidi Todi, Foliguo, Assisi e Rieti, Narni e Terni, ed il lago cader bello Che tien la Lionessa coi suoi feti. E vidi a Norcia ancora un fiumicello; Questo sette anni sotto terra giace, È sette va di sopra grosso e bello. Il ponte di Spoleti ancor mi piace.

(1) Dante, Inf., 14, 76:

Tacendo divenimmo là 've spiccia

Fuor della selva un picciol fiumicello,

Lo cui rossore ancor mi raccapriccia.

Quale del Bulicame esce'l ruscello, ecc.

Vedi, lib. n, cap. 18, v. 51.

Qui mi disse Solin: Omai ben puoi

Ai confini d'Italia poner pace.

(2) cusso Per andato, che non è più.

LIB. III , CAP: XI.

Ed io a lui: Degli termini suoi,

Del giro, dello mezzo, e la lunghezza

Udir vorrei com'era nei di tuoi,

E chi la tenne in prima giovinezza,

E s'altra novitade dirne sai,

Sicch'io ne tocchi, d'ogni sua bellezza.

Ed egli a me: Tu n'hai parlato assai;

Ma perchè men ti annoj la lunga via,

Dirò siccome già la terminai.

In questo modo incominciò via via.

## CAPITOLO XI

Tratta dell'Italia, delle sue novità, dei suoi confini e del suo circuito.

ITALIA è fatta in forma d'una fronda
Di quercia, lunga e stretta, e da tre parte
La chiude il mar e percuote con l'onda.
La sua lunghezza è, quanto si diparte
Da Pretoria Augusta infino a Reggio,
Che in venti e mille miglia si comparte (1).
E se'l mezzo del tutto trovar deggio,
Proprio nei campi di Rieti si prende:
Così si scrive, ed io da me lo veggio.
Monte Apenniu per lo mezzo la fende,
E più fiumi reali avvien che spanda
Da quella parte che Toścana pende.

<sup>(1)</sup> Cioè, secondo la misura che ne dà Solino, in 1020 miglia: Italiae longitudo, quae ab Augusta Praetoria per urbem, Capuaque porrigitur usque ad oppidum Rhegium, decies centena et viginti millia passuum colligit.

**2**36 DITTAMONDO, Poi come 'l poggio tien dall' altra banda, Per le sue ripe molti ne disegna Che nel mar Adrian dritto li manda. Maraviglia non par, se già su degna Tanto, che 'l mondo governava tutto; Si ben par ch'abbia ciò che le convegna. Qui sono i fonti chiari per condutto, Qui son gran laghi e ricchi siumi assai, Che rendono in più parti molto frutto. Datteri, cedri, arance dentro n'hai, E campi tanto buoni e sì fruttevoli, Quant'io trovassi in altra parte mai. Qui sono i collicei dolci e piacevoli, Adombrati e coperti di bei fiori, E d'erbe sane a tutti i membri fievoli. Qui gigli e rose con soavi odori, Boschetti di cipressi, e d'alti pini, Con violette di mille colori. Qui sono i bagni sani e tanto fini, Ad ogni infermità che tu li vuoli, Che spesso passan di natura i fini. Qui selve e boschi son che pajon bruoli, Se vuoi cacciare, ove natura tragge Orsi, cervi, cinghiali e cavrinoli. Qui son sicuri porti e helle piagge, Qui son aperte lande e gran pianure Piene d'uccelli e di bestie selvagge; Qui vigne e ulivi con buone pasture; Qui nobili cittadi e bei castelli Adorni di palagi e d'alte mure; Volti di donne delicati e belli, Uomini accorti e tratti a gentilezza, Mastri in arme, in destrieri, ed in uccelli.

E l'aere temperato, e con chiarezza
Soavi e dolci venti vi disserra:
Piena d'amor, d'onor e di ricchezza.

Lo maggior serpe ch'abbia questa terra È l'Eridan che nasce su in Veloso (1), Che con trenta figliuoi nel mar si serra.

Entra come coniglio, e va nascoso

Nel suo cammino, e quando suor riesce,

Torbido corre fin al suo riposo.

Nel Gemini e nel Cancro sempre cresce, Adorna il suo bel letto alquanto d'oro, Benchè d'averne spesso all'uomo incresce.

Lupi ci sono ancora e fan dimoro, Che per natura cuoprono col piede La pietra nata dall'orina loro.

Ed altri v'è, che se alcun uom li vede, Subitamente la voce gli annoda, Sicchè di fuor, benchè l' voglia, non riede.

Italia tien forcelluta la coda,

E l'una parte guarda i Siciliani, L'altra verso Durazzo drizza e snoda.

Abitata su prima da villani,

Lo nome suo da Italo si prese, Che di qua venne co' Siracusani.

Saturno su, da cui il popol apprese A viver come uomo, e da Latino La lingua de' Latini poi discese.

Piace ad alcun, che a quel tempo vicino La lettra prima ci desse Carmente, Penso ispirata dal voler divino.

<sup>(1)</sup> Veloso È metatesi in vece di Vesolo 1 e nota che l'autore qui va sulle tracce di Solino il quale acrive: Italia Pado clara est, quem mons Vesulus auperantissimus inter juga alpium gremio suo fundit, ecc. E nota ancora che queste metatesi debbono parere tanto meno strane negli antichi in quanto che essi stavano spesso contenti alle semplici assonanze.

Confina con Provenza nel ponente Con Francia, con la Magna e il mar Leone, Dal mezzodì con l'Affrica pon mente.

Dall' altra parte ver settentrione

Lungo il mar Adrian lo Schiavo vede,

Ove Durazzo e Dalmazia si pone.

In dieci e cinque provincie si crede Tutta partita, e di certo non fallo,

Con l'isole, che il mar bagna da piede.

Lo mar Liguro ingenera corallo

Nel fondo suo, a modo d'arboscello, Pallido di color tra bianco e giallo.

Si spezza come vetro il ramicello

Quando si pesca, e quanto più è grosso

E con più rami, tanto più è bello.

Siccome il cielo vede, divien rosso E non più si trasforma di colore,

Ma fassi forte e duro al par d'un osso.

Conforta al riguardar la vista e il core, Averne seco quando il folgor cade, Pietra non è più util nè migliore.

In Terra di Lavor sono contrade,
Dove la pietra Sirtite si trova,

Di color giallo, ma molto son rade.

La pietra Vejentana non è nuova

Ai Vejentani, qual in parte è bruna Con bianche righe, e questa par che piova.

Similemente ci si trova alcuna,

La qual Lincurio nomo, che alle reni Qual v'ha dolor, miglior non v'è nïuna.

Italia trova, a chi gira i suoi seni, Venti volte quarantanove miglia.

E qui so punto a tutti i suoi terreni, Che buon sarà s'altro cammin si piglia.

## CAPITOLO XII

Monta l'Autore e Solino in nave, e viene all'isola di Corsica, poi a quella di Sardegna.

Cosi andando e ragionando sempre Giugnemmo al mar, il qual, a chi non l'usa Pargli che quando v' entra il cuor si stempre. Sopra una nave grande, serma e chiusa Entrò Solino, e con benigna voce Mi disse: Vieni, qui non vale scusa. Allor mi feci il segno della croce, Indi la vela aperta vento prese, Che fuor tosto ne trasse dalla foce. Lo primo porto è lo primo paese Fatato (1) a noi su l'isola de' Corsi, Dove Solino ed io appresso scese. Questa può esser per lo lungo forsi Venti e sessanta miglia, e gli abitanti Acerbi e fieri son, che pajon orsi. Vini v'ha buoni e son ronzini tanti, Ch' è gran mercato, ma chi su vi monta, Se non è Sardo, par che il cuor gli schianti. E secondo che per alcun si conta, Da Corso, che ab antico fue lor duca, Del nome suo quell' isola s' impronta. Ed altri vuol, che questo nome luca Da una donna, che Corsa si disse, Che trasse il toro fuor della sua buca.

<sup>(1)</sup> Fatato Cioè assegnato a noi per primo dal Fato. Avvertasi che in Solino al Capitolo dell'Italia succede subito quel della Corsica.

Ma per Virgilio Cirnea si scrisse; Chè Cirne navigando per quel mare,

Quivi arrivato suo signor venisse. Sol la pietra Catochite mi pare,

Tra quante novità di là si trova,

Che sia più degna da dover notare. Veduto Capo Corso e dove cova

Sagona, così fui del luogo sazio;

Chè stare indarno, a chi ha da far, non giova.

E poi che giunti fummo a Bonifazio Fu il nostro passo diritto in Sardigna; Tosto vi fummo, chè v'è poco spazio.

Molto sarebbe l'isola benigna,

Più che non è, se per alcun mal vento, Che sossia ivi, non sosse maligna.

Ivi son vene che hanno molto argento, Là si vede gran quantità di sale, Là sono i bagni sani come unguento.

Io non la vidi, ma l'udii da tale (1)
A chi do se, che v'era una sontana

Ch' a ritrovare i furti molto vale.

Un' erba v'è spiacevole e villana:

Questa gustata, senza fallo uccide; E s'ella è rea, è aucora molto strana.

Chè in forma propria d'un uom quando ride Gli cambia I volto e gli discopre i denti: Sissatto mostro giammai non si vide.

Sicuri son da lupi e da serpenti.

La sua lunghezza par di ceuto miglia, E tante più quanto son venti e venti.

Io vidi, che mi parve maraviglia, Una gente, che alcuno non la intende, Nè essi sanno quel ch' altri bisbiglia.

<sup>(1)</sup> da tale Cioè da Solino, che ne parla in fine del Capitolo aulla Sardegna.

Vero è, s'alcun delle lor cose prende, Per cenni in questo modo cambio fanno; Ch' una ne tole, e un'altra ne rende.

Quel che sia crisma, o baptismo non sanno, Barbagia le vien ditto in lor paese (1),

E in sicure montagne e forti stanno.

Quest' isola da Sardo il nome prese, Lo qual per sè su nominato assai,

Ma più per lo buon padre onde discese (2).

Un piccol animal quivi trovai,

Che gli abitanti chiaman Solifughi,

Perchè il sol fugge quanto può più mai. E pognam che tra lor serpe non brughi (3),

Pur nondimeno alla natura piace,

Che da sè stesso alcun vermo la fraghi (4).

Sassari, Bosa, Cagliari e Stampace, Oristan, Villanova, e la Leggera

Che le sei parti e più dentro al mar giace.

Quest' isola, secondo che si avvera, Genova e Pisa al Saracin la tolse, Li quai sortiro con l'aver che v'era.

Lo mobil tutto il Genovese coise,

E la terra i Pisaui, e suron quivi In sin che il Ragonese ne gli spolse.

Invidiosi, infideli e cattivi

Li più vi sono, e però chi v'è donno, Guardar convienda quei, ch'egli ha più privi (5).

(2) Ercole.

(3) non brughi Cioè non vada, non cammini. V. lib. v, cap. 9, v. 93 brucare nello stesso significato.

(4) E vole a dire questo solifugo o solfuga: perocchè scrive Solino: Quod aliis locis serpens, hoc

solfuga sardois agris.

(5) privi Forse per privilegiati, più vicini a sè o simili.

Dittamondo

<sup>(1)</sup> V. Dante, Purg. 23, 94.

Crudei non son, se non quando non ponno: Lanciano il dardo di nascoso altrui, E l'uccidon talor s'ei giugne al sonno.

In Oristan, dov' è la tomba, fui,

Di Lupo mio, e seci dir l'ussizio

Con quei bei don che si conviene a lui.

Compiuto il caro e santo sacrifizio,

Pensoso stava, onde Solin mi disse: Figliuol, l'indugio spesso prende vizio.

Indi partio, chè più non s'asse;

Ed io appresso lui, cercando ognora Se nova cosa alcuna ci apparisse.

Parlar udimmo e ragionar allora

Che v'è un bagno, il quale vi ripara, E salda ogni osso rotto in poco d'ora (1).

Così cercando la mia guida cara, Che non guardava festa nè vigilia, Trovammo una galea a Carbonara,

Ove salimmo per trovar Sicilia.

## CAPITOLO XIII

Qui arriva in Sicilia, e discende a Palermo, ove Solino gli racconta molte meraviglie di quel paese.

Così cercando per lo mare adesso,
Più cose e più mi disse il mio conforto,
Che, a breve ordir, qui in rima non intesso.
Due giorni andammo senza piaggia o porto,
Sempre era dritta la nostra galea,
Come per l'ago al padron n'era scorto.

<sup>(1)</sup> V. Solino, I. c.

Al terzo, come il di quasi parea, Noi arrivammo e smontammo a Palermo. Così nomato dal nocchier di Enea (1). Solino in prima, ed io senz'alcun sermo Mirando andava drieto a lui per modo, Che dell'omero suo mi facea schermo. Tanto questa contrada in fra me lodo D' ogni diletto che vuol ciascun senso,
Che sempre ch' io ne parlo, me ne godo. O Luce, che sai tutto ciò ch' io penso, Incominciai, qui già fosti altra volta, Il tuo pensier è buon, perchè la via E grave, e più che tu non credi molta. Questa isola fu già nomata pria Da Sicano Sicania, e da poi, Siculo giunto qui, quel nome svia. -E di costui ben ricordar ti puoi,

Come notato l'hai ne' versi tuoi.

Diversa gente lo paese tenne,

Ciclopi dico, e tennerlo tiranni,

Per li quai senti poi di male strenne (2).

Ch' i' t' ho detto chi su e d'onde venne.

Chi ti potrebbe dire i molti danni, Gli diversi tormenti e le prigioni, Che soffrir quelle genti per più anni? Quest' isola è esposta in tre cantoni, E trovila Trinacria nominata,

Se nei suoi satti antichi l'occhio poni.

<sup>(1)</sup> Confonderebbe egli qui Fazio Palermo con Palinuro, promontorio della Lucania? V. Eneid., lib. v1, v. 337.

<sup>(2)</sup> strenne Čioè Mance, Doni. Dant., Pug. xxvii, 119:
... e mai non furon strenne, Che fosser di piacere a queste iguali.

Peloro con la punta ritto guata Inverso Italia, e questa è la più degna Parte delle altre ed è la più lodata.

Lilibeo par che in vêr l'Affrica tegna, E Pachino a Levante, ond'ella è tratta, Come scudo ch'in terra si disegna.

Tra Calabria e Peloro si baratta (1).
Scilla e Cariddi, e l'un le navi rompe,
L'altro lor dà inghiottendole la tratta.

E tre laghi ci son; ma di più pompe In fama è quel che chi la man v'attussa, Quanto ne bagna tanto ne corrompe.

Del fiume Imero, dico, e non è buffa, Ch'è amaro correndo a tramontana,

E dolce è quando il mezzogiorno acciussa.

Se maraviglia par quella fontana

Che salta, quando l'uom sopr'essa suona, Minor non tegno l'altra di Diana.

Ed Aretusa è qui, di cui ragiona

Ovidio, poetando come Alseo

La trassormò in sonte di persona.

Ancora è qui lo stagno Gelonco, Che qual dimora sopra la sua sponda, Il terzo senso sente molto reo.

Due fonti vi ha, dell' uno qual dell' onda Femmina assaggia, sanza alcun riparo, Se sterile sarà, verrà feconda.

L'altra dir posso, ch'è tutto 'l contraro. Ancor vi trovi il nocevole stagno Ad ogni serpe, ed all'uom molto caro.

Lo lago d'Agrigento par un hagno,
Perchè di sopra l'olio sempre nuota,
Util talor, ma di poco guadagno.

<sup>(</sup>i) Cioè si abbaruffa.

Eolo pare che qui sempre percuota,

E con più voci di cagne ne latre,

E che talor alcun monte si scuota,

Per le molte caverne forti ed atre

Che soffian foco e zolfo per le gole,

Come spiran dal corpo della matre.

Albo corallo nel fondo si tole

Di questo mare, non che color mova,

Come fa l' Sardo quando vede il sole. Jee / 23/

Ora chi ne ricerca assai ne trova,

Acato siume dà l'acata pietra

Che molto a Pirro fu già cara e nuova (1).

E benchè ora nou suoni la cetra,
Di Archimede la fama e di Sibilla
Pur colà dov' io posso non s' invetra.
Non vo' rimagna qui senza favilla

D'Anapio e d'Ansinomo il miracolo, Perchè palese egli è per ogni villa, Che su al pietoso campo tabernacolo (2).

(2) Vedi questo fatto in Solino, c. 11, verso il

mezzo.

<sup>(1)</sup> Pare che questa terzina debba costruirsi così: Acato siume dà l'acata pietra, Che molto a Pirro siu già cara e nova. Ora chi ne ricerca assai ne trova. E Solino si è quegli che ne ajuta ad ordinare senso in tal modo; scrivendo egli ove parla della Sicilia: a Achaten lapidem Sicilia primum edidit, a Achatis sluminis ripis repertum, non vilem, cum ibi tantum inveniretur.... Unde annulus Pyrrhi regis, qui adversus Romanos bella gessit, non ignobilis samae suit.... Nunc diversis locis aparet. Le costruzioni irregolari e contorte sono frequenti in Fazio ove la necessità della rima lo stringe.

#### CAPITOLO XIV

Tratta dell' isola di Sicilia, e del suo circuito, ed appresso tratta delle altre isolette poste intorno alla Sicilia.

Sempre parlando lungo la marina Andavam per le parti di Peloro, Infin che summo là dov' è Messina. Dubbio pur è (1), ma la fama è fra loro, Che da Misen, che di Enea su trombetta, Lo nome prese al fin del suo lavoro. Qui puoi veder, disse Solin, la stretta, Là dove Scilla si converse in mostro, E puoi udire i mugghi che vi getta. E guarda come col dito ti mostro, Vedi Reggio in Calabria, lo qual mira Per dieci miglia il mar dal lato nostro: Ma vieni omai, ch'altro disio mi tira, E sa che a torno muovi la pupilla Al dolce e bel paese che qui gira; Ed Etna vedi . che 'l foco ssavilla Per due bocche con mugghi in sulla vetta, Sicchè vi sa tremar presso ogui villa. E con tutta la fiamma che suor getta, Veder si può canuto tutto l'anno, Siccome un vecchio fuor di sua celletta.

<sup>(1)</sup> L'ultima ediz. veneta leggeva Dubbio non è. Si è corretto Dubbio pur è, ecc., perocchè Fazio mostra di non volere qui stabilire alcuna cosa di certo, ma di seguire unicamente la fama del paese.— Miseno trombetta di Enea diede il nome al promontorio che ora dicesi Capo di Miseno nella Terra di Lavoro. V. Virg., En., l. 6, v. 234.

Quei di Catania contra'l foco vanno Col corpo di colei, che per dolore Vinta non fu da Quintian tiranno.

Nel prato fui là dove fior da fiore Proserpina sceglieva, quando Pluto Subitamente pe la trasse fore.

E poi che 'l lago fu per noi veduto Dei cigni, ci traemmo a Siracusa, Per quel cammin che ci parea più tuto.

Questa cittade per antico è usa

D'essere prince e donna di ciascuna Altra, che veggi in questa isola chiusa.

Dedalo sabro, dopo la sortuna Acerba del figliuol, qui si governa Con altri Greci che seco rauna.

Miracol pare a chi chiaro discerna, Che qui udii che mai giorno non passa, Che'l sol non apra chiar la sua lucerna.

Dui monti vidi de' quai ciascun passa Gli altri tutti d'altezza Etna ed Erice, A Venus l'un, l'altro a Vulcan si lassa

E vidi ancor cercando la pendice Nebrodes e Nettunio, alti cotanto, Che due mar veggon per quel che si dice.

Passato (1) Ca' Passaro, e volti al canto Di Pachino, vedemmo andar a frotta Tonni per mar, che pareva un incanto.

Passato Terranova e la sua grotta E Gergenti, vêr Affrica pon cura, Che guarda Lilibeo e ne par ghiotta.

<sup>(1)</sup> Ca' Apocope, in vece di Capo. Capo Passaro è il nome del luogo qui indicato da Fazio, il qual luogo è l'antico Pachino. Vedi Cluv. Introduct. in univ. Geogr., 1. 3, c. 41.

Dubbio non è che per la sepoltura

Di Sibilla, che su sì chiara e vera,

Al castel Lilibeo la sama dura.

Nell' isola dir puossi, che Ceréra

Si per gli cieli e si per gli elementi

Siccome douna, più che altrove, impera.

Uomini assai sottili ed intendenti

V'ingenera natura, e temperati

Con bei costumi e con buoni argomenti.

Volti di donne chiari e dilicati

Con gli occhi vaghi, quanto a Venus piace,

Onesti e ladri in vista se gli guati.

Poco par possa il reame aver pace,

Per le male confine, e per la gente Avveniticcia che dentro vi giace.

Maraviglia mi par a poner mente,

Lo sale agrigentin fonder nel foco

E in acqua convertir subitamente.

E vidilo, che ancor non mi fu poco, Che gettato nell'acqua con gran strida

Scoppia di fuor, e non trovavi loco (1).

Così andando dietro alla mia guida, Notava delle cose, ch' io vedea,

E ch' io udiva da persona fida.

Io fui tra' monti, dove si dicea,

Che il Ciclope veniva alcuna volta

A donnear e pregar Galatea.

Appresso noi venimmo a dar la volta

Dove trovata fue la Commedía,

Secondo che per molti là s'ascolta (2).

(1) V. Solino, I. c.

<sup>(2)</sup> Solin., 1. c.: Hic primum (nella Sicilia) inventa Comoedia, hic et cavillatio mimica in scena stetit.

LIB. HI, CAP. XV.

Diverse cose ragionar udia Di natura di canne; tauto sono

Dolci a suonar ciascuna melodia (1).

Non rimarrà nascoso e senza suono

Il campo Agrigentin, che se non erra Colui, col qual di e notte ragiono,

Quivi sempr'esce terra dalla terra (2);

L'isola tutta, a chi gira il terreno, Vede per vero che si chiude e serra Con tre milia stadj e non con meno.

## CAPITOLO XV

Delle isole che sono tra Sicilia e Pisa nel mar Leone.

Por ch'hai veduto tutte a parte a parte Le novità dell'isola, e il costume, È buon prender la via in altra parte.

Così mi disse lo mio vivo lume,
Ed io a lui: Va pur, ch'io son disposto Di seguir te con l'ali e con le piume.

Indi si mosse, ed io altresì tosto,
E giunti al mar, salimmo sopra un legno,
Che andava dritto dove avea il proposto.

Per questo modo appunto ch'io diseguo
In Lipari passammo, così detto
Da Liparo che prima tenne il regno.

(2) Solin., 1. c.: Idem ager Agrigentinus eructat limosas scaturigines, ecc., ecc.

<sup>(1)</sup> Solin., 1. c.: Thermitanis locis insula est arundinum ferax, quae maxime accomodatissimae sunt in omnem sonum tibiarum, ecc., ecc.

**2**50 DITTAMONDO. Sanza smoutar con un benigno aspetto Mi cominciò lo mio consiglio a dire: Apri le orecchie qui dello intelletto. Tu déi pensar al cammin che déi ire; Se (1) ben dovessi ogni isola cercare, Col tempo ch'hai nol potresti fornire. Ond' io l'abbrevierò sanza l'andare, Additandoti sempre quando andremo Dove son poste e come stanno in mare. Per queste parti, dove ora noi semo, Quattro ne sono nominate poco, Chè il ben, più che non suol, n'è ora scemo. Hïera è l'una, che per molto foco, Che fuora sbocca, al buon Vulcano è data. Per fabbricar sue ferra entro quel loco. A Eolo rege Strongilo è sacrata Per i gran venti ch' escon dalla foce, Che son mortali e fieri alcuna fiata. Ancor per tutto è nominanza e voce Come Ericusa e Fenicusa adora Venus per Dea ed a lei sa la croce. Dal mar di Pisa fino a qui ancora Tu trovi la Gorgona e la Caprara, Pianosa, dove il giglio la dimora. L'Elba infra le altre vi par la più cara, Sì per lo molto ferro e per lo vino

Di Capolivio, porto di Ferrara.

E trova, chi ben cerca quel cammino, Ponsa, Palmara, Astura, e le vagheggia Quando'l tempo è ben chiaro il peregrino.

E così ricercando questa pieggia, Non si convien che Procita si lassi, Che con Gaeta ognor par che si veggia.

<sup>(1)</sup> ben Cioè pienamente, compiutamente.

Ischia ancora si trova in quei compassi. E Capri, e queste stanno contra Napoli, Sì presso, che a lor vassi in brievi passi.

Gli abitator vi son subiti e vapoli (1), Lodino Iddio coloro che vi vanno Se seuza dauni da lor sono scapoli.

Contro Ascaléa ed Andreani stanno Landini e la Mienza; questa gente La via di Conturbia spesso fanno.

Or puoi veder ch'io son, se beu pon mente, Venuto in sulla punta di Calavra

Sempre ondeggiando come va il serpente. E perchè'l ver all' occhio tuo ben s'avra, Qui la più parte allo modo di Grezia Parlano, ed hanno costumi di cavra.

Ora mi volgo al golfo in vêr Venezia, Dove isolette sono assai, ma tale, Che per me poco ciascuna si prezia.

Perchè la cosa tanto, quanto vale,

Dee l'uom pregiare, e chi tien altro modo, Inganna altrui, e spesso a sè fa male.

Qui si taceo, ed io, che a nodo a nodo Legate avea nel cuor le sue parole, Gli dissi: Ciò che narri intendo ed odo.

Ma fammi chiaro ancor, vivo mio sole, Da chi derivan questi tanti nomi,

Ch' in questo poco mar la gente tole? Ed egli a me: Per gli superbi e indomi

Pelaghi, venti e scogli, che l'uom trova Da Pisa al Corso, infin ch' al Sardo tomi, XVI.33

<sup>(1)</sup> vapoli O con questa parola Fazio vuol significare che a quegli abitatori montano con facilità i vapori alla testa; o vuol esprimere ch'essi sono; proclivi a percuotere e bastonare, da vapulare latino, ma recato a senso attivo.

Leone è detto; e poi par che si mova Da Liguria il Ligurio, e la pendice Tien quanto mare il Genovese cova.

Ed Iönio da Io ancor si dice.

E da Adria cittade l'Adriano,

La qual di qua fu già molto felice.

Così per non passar il tempo invano Ragionavamo insieme egli ed io,

Sempre di quello che m'era più strano.

Passato poi Suasina, i' udio

Dir al padrone: Durazzo n'è presso,

Dove Giulio Cesáre già fuggio.

Buono è smontar, disse Solino adesso, Ed io a lui: Quel che credi, che sia

Lo meglio, fa, ch' io ti son dietro messo.

Indi scendemmo e prendemmo la via.

#### CAPITOLO XVI

# Della Grecia, e della Dalmazia.

I BATTATO del secondo sen, che serra Italia, segue che dir mi conviene Del terzo, che la Grecia tutta afferra. Io dico che seguendo la mia spene Ei cominciommi a dir: Tu se'in Dalmazia. Però con senno andar vi si conviene. Chè questa gente per la sua disgrazia, Ben che sia nata dal sangue di Dardano, Pur nondimen del mal far non si sazia. Son come tigri e serpi che sempre ardano, Per uccider altrui e per rubare; E poco a Dio e meno a santi guardano. Una città fu già qui lungo il mare, Che diede il nome a codesto paese,

Ch'è grande, onde per noi sa l'assrettare.

Così andando e parlando discese In Epiro, che dal figliuol d'Achille, Sacondo ch'io udii la nome prese.

Secondo ch' io udii, lo nome prese.

Noi trovammo, cercando quelle ville, Una fontana, dove l'acqua scende Fredda e sì chiara, che par che distille.

Quivi se l'uomo una facella prende Accesa, e ne la tussa, dentro spegne,

Poi se da lungi la gira, s'accende.

Perchè più chiar ogni luogo disegne, I Molossi son qui, che da Moloso

Figliuol di Pirro il nome par che vegne. Non è, qual fu del forte Oreste (1), ascoso,

Nè 'l paese di Sparta e di Laconia, Gli quai cercammo senz'alcun riposo.

Un monte v'è, il cui nome si conia Tenarone, e ivi presso è lo spiraglio D'Inserno, e qui si crede le demonia.

Per questi luoghi dandomi travaglio, Presso Patrasso nove colli vidi,

Ch'ombra v' è sempre e non di sole abbaglio (2).

Traghetta il siume, e di là li più sidi
Fan se' del prelio, che su anticamente
Tra' Laconi e gli Argivi, e de' micidi.

Noi fummo, dove andar solea la gente Al tempio di Castorre e di Polluce, Benchè ora è tal, che poco si pon mente.

La Galactite pietra quivi luce,

Utile a quella che'l figliuol nutrica, E per natura assai latte produce.

E per quel che di là par che si dica, Aurelia è l'altra, Cerauna e Pittina: Ciascuna fu famosa e molto antica.

<sup>(1)</sup> Per paese d'Oreste Fazio deve intendere Argo.

<sup>(2)</sup> V. Solia., c. 13.

Dal re Inacús il suo nome declina Inaco fiume, il qual pare uno strale, Sì corre, quando pioggia vi ruina.

Vidi in Arcadia Cillenio e Menale, Questi son mcuti, e passammo Liceo

Acerbo molto a colui che vi sale.

Ancor notai le fiume Erimantee. Così nomato da Erimanto duca. Che per udita quivi si perdeo.

L'Asbesto la natura par produca, Che a Giove incontro al padre su disesa, Siccome in molti versi par che luca.

La pietra è tal, che poi ch' ella è accesa, Mai non si spegne, e somiglia a vederla Di ferrigno colore, e grave pesa.

E come che fra noi nera è la merla, Caudida si è di là, che par pur neve, Dolce ad udirla, e bella anche a tenerla.

Fama è quivi di gente antica e greve, Che Arcas ad Arcadia il nome diede. Figliuol di Giove, e così l'hanno in brieve.

Io ti giuro, lettor, per quella fede

Ch'io trassi dalla sonte, che sol quello Ti scrivo, che per più autor si crede.

Assai mirai, ma non vidi il castello

Di Pallanteo, per quel che fuggi a Roma Evandro col figliuol, che fu sì bello.

Ma pur tra quella gente vile e doma

La sama è morta, sì ch'io dico bene, Che qual ne parla indarno quel vi noma.

La vera Grecia è dove su Atene,

La qual cittade già si disse alonna (1) Di ciascun ben che a buon regno convene.

<sup>(1)</sup> Pare che qui Fazio usi alonna per antitesi in vece di alunna, e che per questo vocabolo voglia significare nutrice; come alcuni autori latini usarone alumnus per nutritore.

LIB. III, CAP. XVII.

Questa si disse sostegno e colonna D'ogni arte liberal, questa si tenne De filosofi antiqui madre e donna.

Ellenadon di Deucalion poi venne

Re del paese, e da costui poi muove Che la contrada Ellás dir si convenne.

Qui vidi cose molte antiche e nuove,

Ma per amor di Teseo notai Sassi Scirouj prima che altreve.

Cinque monti coll' Icario trovai Brilesso, Egiálo e Licabetto,

Imetto degno più che gli altri assai.

Giunti a un sentier solingo e molto stretto D' un gran monte, Solin mi disse: Viene (1):

Buon è per noi a sar questo traghetto. Grave era il poggio a salir, tauto che ne Fece posar più e più volte prima,

Tremar le gambe e riscaldar le rene, Che noi sossimo giunti in sulla cima.

## CAPITOLO XVII

Della caccia del porco di Calidonia, e dei Baroni che furono alla detta caccia.

Come nel tempo della primavera
Giovine donna va per verde prato
Punta dall' aere della terza spera, Venus
Con gli occhi vaghi e il cuore innamorato,
Cogliendo i fior ch' a lei paion più belli,
E lascia gli altri che non l'enno a grato;
E colti i più leggiadri e più novelli,
Li lega insieme e fanne una ghirlanda,
Per adornar i suoi biondi capelli;

<sup>(1)</sup> Viene per Vienne, o Vieni.

Similemente anch' io di landa in landa Cogliendo ogni bel fior del mondo andai, Sempre i più vili gettando da banda.

E ragunati appresso gli legai In questi versi, sol per adornare Le rime, in che disio viver assai.

Giunti in sul monte, e volti verso'l mare, Disse la guida mia: Qui drizza il viso,

E nota ciò che tu m'odi contare.

Teseo avendo in Creti il mostro ucciso, Per lo caro consiglio di Ariana, Venne in Atene con pompa e con riso.

A tutti gli suoi Dii, fuor ch' a Diana, Fe' sacrifizio Eneo, ond' ella acerba Tempesta gli mandò cruda e villana.

Io dico un porco che guastava l'erba, Tutte le biade, le vigne e le piante, Tant'era pien d'ardire e di superba.

Due denti grandi qual di leofante Gli uscian di bocca assilati e taglienti, E sorti come susser di diamante.

E qual son a veder carboni ardenti, Cotal parevan nel crudel rimiro Gli occhi suoi fieri, vermigli e lucenti.

Non minor era che un toro d'Epiro, Tai qual saette le setole avea,

Molt' era a riguardar pien di martiro.

Per cacciar lui, che tanto mal facea, Si raunaro Castor e Polluce,

Con gran compagna (1), e due fratei d'Altea.

Là fu ancora l'uno e l'altro duce Teseo, Piritoo, e la bella Atalante, Ch' era in quel tempo nel mondo una luce;

<sup>(1)</sup> Compagna per Compagnia voce frequentissima negli entichi, come si e già altrove notato.

LIB., III, CAP. XVII.

Là fu Giason con l'ardito sembiante, Ida, Admeto, Fenice, Panopeo, Ippotoo, Leucippo, Anceo, Driante;

Là sue Nestorre, Iolao e Linceo, Là fu il padre d'Achille ed Echione,

Lelege, Eclide, Ippaso, Fileo.

Amficide, Laerte e Telamone,

Gli Attoridi fratelli e Meleagro, Ileo, Menezio, Acasto ed Eurizioue (1).

Or, perchè lo mio dir ti sia men agro, Terrò più lunga alquanto mia favella, Perchè'l corto parlar talor è magro.

Ben déi pensar che la caccia su bella Di cavalieri e d'argomenti strani, Quando fra noi ancor se ne novella.

Segugi, gran mastini, e sieri alani

V'erano molti, e tra quelli una schiatta, Che prendono i leon: ciò son gli Albani.

E tutti questi, a quella gran baratta, Fuggian dinanzi al porco, come fosse Ciascun stato coniglio, o lepre, o gatta.

Echion fu quello che primo percosse

L'alpestre porco, e non passò la scorza, Ch' era come corazza, o scudo all' osse.

Giason lanció lo spiedo per tal forza,

Che fallò il colpo, e'l porco poi fedio Sì Eupalamon, che la vita gli ammorza.

Similemente Pelagon partio

Cou la gran zanna dalla schiena al ventre, Onde subito cadde e lì morio.

<sup>(1)</sup> Questi nomi malconci nelle antecedenti edizioni del Dittamondo furono corretti nella Proposta (vol. III, P. II, pag. ccxxx, e seg.), dietro la scorta d'Ovidio, a cui Fazio si attiene. V. Met., 1. 8, v. 299 e segg. Lo stesso venne fatto di altri nomi più avanti.

E se Pilio non fusse stato in mentre Accorto, che I gran porco uccise i due, Per un che gli gridò: Guarda com' entre; Morto era li, ma più che scimia fue Presto a montar un álbore, onde il porco Dentro al pedal ficcò le zanne sue. Anceo, qual era acerbo più d'un orco, Alzò la sua secure, e il colpo manca, E quel gitta lui morto in mezzo al sorco (1). Mal gli venne Enesímo tra la branca Chè con ferocia, quando a lui s'arrizza, Tutto l'aperse dalla coscia all' anca. Teséo, che ciò vide, addietro spizza (2), Ma poi Giason, che il volse ancor sedire, Distese un cane in terra con la frizza (3). Peleo il fece poi allora uscire Dalla gran silva, e Telamon gli tenne Dietro dal fianco per farlo morire. Castor, Polluce, l'uno e l'altro venne Su due corsieri bianchi quanto cigni, Ma pur nïuno a lui ferir s' avvenne. Qui vo, lettor, che Atalanta dipigni Sopra un corsier con quel leggiadro aspetto, Che fai Diana quando la t'infigni. Con l'arco in mano, e col vestire stretto, E i biondi suoi capelli sparti al vento, Che passava a vederla ogni diletto. Poichè tal giunse fuor d'ogni spavento Con l'arco teso, diè d'una saetta Al porco in mezzo tra l'orecchia e il mento. E tanto 'l colpo e il bel fedir diletta A Meleagro, ch' ai compagni disse:

Morto è costui s' un' altra ne gli getta.

<sup>(1)</sup> serco per solco.

<sup>(2)</sup> spizza cioè salta.

<sup>(3)</sup> frizza per freccia vocabolo lombardo.

LIB. HII. CAP. XYIII.

Il porco incontro ai cacciator s'affisse.

Credo per lo dolor, sì disperato,

Che folgor parve che dal ciel venisse.

Qual gli fuggia dinauzi, e qual da lato,

E qual morio in quella gran tempesta,

E qual tra' piè gli cadde inaverato (1).

Qui Meleagro in mezzo la foresta

Uccise il porco, e per donar l'onore

Ad Atalanta sua, le diè la testa,

Infausto fin di lor verace amore.

## CAPITOLO XVIII

Tratta della Beozia, e delle sue maraviglie.

 ${f F}$ orse quaranta miglia son per terra D'Atene fino a Tehe, e poi per mare Cento e cinquanta insieme non gli serra. Sì cominciò la mia scorta a parlare, E però noi farem questo traverso, Ch' è meno, ed ha più cose da notare. Andiam, diss' io, chè tu sai dov' è il verso. Per che si mise a scender giù del monte Per un sentier, ch' era molto diverso. Giunti in Beozia, trovammo una fonte. Che a chi ne bee si la memoria tolle, Ch' ei non si ammenta dal naso alla fronte. Qui la natura argomentar ben volle; Chè un' altra v'è, che tosto gliela rende, Purchè il palato e la gola ne ammolle. Ancora udii, e ciò non si contende, . Ma per ciascun del paese si avvera, Che per quella contrada un fiume scende,

<sup>(1)</sup> inaverato Cioè ferito. V. il Voc.

Lo qual è tal, che se pecora nera

Di quello assaggia in bianca si trasforma;

Dioo, se l'usa da terza alla sera.

Un altro v'è, che tien diversa norma,

Che del color che bevendo ha le vesti, Di tal il suo figliuol prende la forma.

Lo lago maledetto dopo questi

Trovai, lo qual bevendo, il suo licore

Uccide altrui, ch'aïtar nol potresti.

Un altro v'è, lo qual le membra e il core

A colui che ne bee tanto avvalora, Ch'accende e infiamma nel disio d'amore.

Quivi Aretusa ci si trova ancora,

Presso Elicon con altri fonti assai

Di fama antichi, ma non sen parla ora.

Ismeno e Edipodía vi troverai

Psammate, Dirce, Aganippe, Ippocrina (1),

Che dritto son per la via che tu vai.

Così tra quella gente peregrina

Andando, dimandai lo mio conforto:

Tebe dov'è? è lungi, o vicina?

Questo cammino, per lo qual t'ho scorto,

Rispose a me, ci mena alle sue rive, Ed egli è lo più dritto e lo più corto.

Benchè ora quivi è la città di Stive,

E dei Teban la sama è tanto spenta, Che più non se ne parla nè si scrive.

Poi siccome uom, che pensa e s'argomenta D'altrui piacer, mi disse a parte a parte

Quanto là vive la pernice attenta:

La sua sagacità, l'ingegno, e l'arte,

Le gran lusinghe, e nidi sorti e sui (2), Appunto come l'ha nelle sue carte.

<sup>(1)</sup> Ippocrina Cioè Ippocrene per licenza di rima.
(2) fui Cioè celati. V. la Crusca alla v. Fuio,
§ II, e Solin., c. 13.

Ma guarda fisso tra'nuvoli bui; Là son li faggi, che contra ogni morso Di serpe san guarir col tatto altrui.

Più là son quelli, che danno soccorso Sol con lo sputo a simili punture, Purchè il velen non sia dentro al cor corso.

E perchè chiaro Beozia figure, In lei son Pelopesi e di Laconia, Come vedi in un corpo più giunture.

E sappi ch' hai passato Calidonia, Dove fu la gran caccia ch' io t' ho ditto, Corinto, Sparta con Lacedemonia.

E guarda verso 'l mare com' io dritto, Una isoletta v'è famosa e sana, La qual trovi per Varro altrove scritto.

In questa prima fue filato lana
Per le femmine nobile e sottile,
Tessuta appunto e tinta in buona grana.

Aulide guarda ancor per quello stile, Onde il grande naviglio si partio, Che sopra ogn'altro fu ricco e gentile.

Poi mira a destra il mal satato e rio Campo Martonio (1), dove il crudelissimo Prelio già su, siccome a dire udio.

Poi guarda Pelio monte superbissimo, Di là da quello Olimpo troveremo, Che par che tocchi il ciel, cotant' è altissimo.

Ed io a lui: Quando veder potremo
Parnaso, dello quale ho tanta brama,
Che quasi a questo ogni pensier m'è scemo?

Ed egli a me: Se cotanto t'assama Di ciò la voglia, vieni pur, ch' in brieve Prender potrai il frutto dalla rama.

<sup>(1)</sup> Campo Martonio Cioè Maratonio. Solin., l. c.: Maratho campus factus memorabilis opinione praelii cruentissimi.

Va pur, gli dissi, ch' io son tanto lieve
Già fatto, udendo le parole tue,
Che omai lo stare mi parrebbe grieve.
Così parlando andavamo noi due
Per quel paese povero e diserto,
Che per antico tanto degno fue;
Che innanzi agli altri si scrivea per certo.

### CAPITOLO XIX

Del ratto d' Europa e di molte altre cose.

Siccome il peregrino che si fida Francisco , and Per buona compagnia d'andar sicuro, Cosi andava io presso alla mia guida. Ma perchè pur vedea diserto e scuro, Come ho detto, il paese d'ogni parte, Ch' era già stato tanto degno e puro, Feci com' uom, che volontier comparte L'andar con le parole per men noja, E per trar frutto del suo dir in parte. E cominciai: Nel bel viver di Troja, E prima ancora, e lungamente appresso, Si scrive che qui fu valor e gioja. Ed io mi guardo e giro intorno adesso; E veggio la contrada tanto guasta, Che ne porto pietate fra me stesso. E questo ancor al mio pensier non basta, Ma vi trovo la gente cruda e vile, Ch' esser solea gentile, ardita e casta. Così parlai, e la mia scorta umile Rispose: Come di, pien di virtute Fu già questo paese e d'alto stile. Ma se or vedi le città abbattute, E coperte di verdi spine e d'erba, E le virtù negli uomini perdute,

.:7

Imagina che parte è per superba (1), E imagina che l'ciel, che qua giù guata, Niuna cosa in sua grandezza serba.

Pensa ov'è Roma, che pur su allevata Con tanto studio, e com'è ita giuso Quella ch'è in Caldea ancor nomata.

Questa rota del moudo l'ha pér uso l' Cioè di far le gran cose cadere, E le minor talor di montar suso.

Così prendendo del parlar piacere Un poggio mi mostrò, e disse: Vedi,

Qui è la via che ci convien tenere.

Ed io a lui: Va pur come tu credi, Chè'l meglio è ch'io ti sia dietro alle spalle, Ponendo sempre ove tu levi i piedi.

Alla man destra lassammo la valle, E prendemmo a salir la grave pieggia (2) Per uno stretto e salvatico calle.

Saliti su in la più alta scheggia, Mi vidi sotto così gli altri monti, Come una cosa un'altra signoreggia.

Noi tenevam in verso il mar le frouti, Quando mi disse: Qui m'ascolta, e mira, Se vuoi, di quel che cerchi, ch'io ti conti.

Al tempo di Agenor da Libia tira Per questo mare anticamente Giove La bella Europa, cui ama e disira. Con molti ingegni trasformato in bove

Condusse lei, dov'io t'addito e guato, E poi rifessi ia le sue membra nuove.

Poi per dar pace al bel viso turbato, La terza parte del mondo per lei Europa volle che fosse chiamato.

<sup>(1)</sup> superba Cioè superbia.

<sup>(2)</sup> pieggia Per piaggia.

264 DITTAMONDO. D'angoscia e d'ira pien, pensar ben déi, Col precetto del padre si divise Cadmo soletto per trovar costei. L'ardito serpe sopra l'acqua uccise, Poscia dall' idol suo presa risposta A fabbricar una città si mise. Guarda a sinistra a piè di quella costa, Che quivi è ora la città di Stive Là dove Tebe su per costui posta. Vedi Asopo ed Ismen de quai si scrive,
Che facean correr piangendo le genti; Quando ebbri si gittavan per le rive. Vedi quel bosco, ove partio i serpenti Tiresia quando cambiò le membra, Per che più tempo poi fuggi i parenti. Vedi là il mar, non so se ti rimembra, t Che mai l'udissi dir, là dove insana 🕹 - t 🛂 S' annegò Ino, col figliuol insembra. Più in qua di quella selva è la fontana Dove Atteon si trasformò in un cervo, Per guardar le bellezze di Dïana. E vedi, dove l'uno e l'altro servo Lasciar colui che de' fratei fu padre (1), Legato si, che poi si parve al nervo. E vedi i campi, dove aspre e leggiadre Battaglie fur, e Anfiarao fu visto Ruinar vivo in seno alla gran madre.

E vedi il fiume, ove rimase tristo Ippomedonte; ed il mal passo alpino Dove fece Tideo il bel conquisto (2).

可以明末 等

Di là da quello si trova il cammino Onde passaro Adrasto e Capaneo, Quando Isifil trovaro nel giardino.

<sup>(1)</sup> Edipo. (2) V. Stazio, Theb., I. 2, v. 555, e segg.

LIB. III, CAP. XX.

Di là è il bosco, ove Partenopeo Il serpe uccise, per tor l'ira a quella Che nella culla il suo figliuol perdeo, Come si scrive, e di qua si novella.

#### CAPITOLO XX

Solino indica all'Autore il tempo in cui Tebe fu fatta, indi gli narra della Tessaglia, e gli fa vedere il monte Parnaso.

Por seguitando, due mila anni e piue Ventotto volte venti son passati, Mi disse, che distrutta Tebe fue. Quivi nacquero e furon nutricati Ercole e Bacco, e ciò pare ben degno, Se al ben far loro ed all' usanza guati. Qui Penteo, cui Bacco avea a disdegno, Converse in porco, onde la madre afflitta Fuggendo, a lui si tolse vita e regno. Quivi si vide ancor Niobe trafitta La figlia in grembo, e riguardoe nel pianto Le piaghe de' figliuoli e la sconfitta. Quivi s' udio il dolcissimo canto Mxxx11.10,11 Di Anfione, col qual facea i sassi Muover e saltellar di canto in canto. Ma vieni omai e seguita i miei passi, E sappi ben; ch' in Tessaglia sei giunto, E che Beozia di retro ti lassi. Appresso questo non istette punto, Prese la via, ed io mirando sempre Come 1 paese sta di punto in punto. Non vo', figliuol, che la penna si stempre Del dire per l'andare, e tu aucora

M' ascolta e fa che dentro al cor l' assempre.

266 · DITTAMONDO, Questa contrada più tempo dimora Col nome di Emonia, e poi Tessaglia Da Tessalo fu detta, e questo ha ora. Ma guarda dritto, se 'l Sol non ti abbaglia, Oltre quei colli il Farsalico piano, Dove su de' Roman la gran battaglia. E vedi ancor dalla sinistra mano. Dove accesi di vino e di lussuria Fu fatto de' Centauri il grande sbrano. Io dico, quando furo in tanta furia, Che volsero ssorzar uomini e semine. E che Ceneo morì per loro ingiuria. E se mai versi al mondo di ciò semine. Di Cillaro la morte e la tristizia D' Ilonome farai che allor ti memine (1). Vedi là il bosco, del qual è notizia, Che Erisitton tagliò la quercia sagra; Per che la Fame venne fin da Scizia, Pelosa, con grandi unghie, trista e magra, La qual del fallo se'sì gran vendetta, Che sol l'udirne altrui par forte ed agra (2). Oh quanto è folle l'uom che non sospetta Ingiuria far nella cosa divina, S' ei non è certo che 'l Ciel gliel permetta! Guarda Larissa, ch'è di qua vicina, E Ftia ancora, che nel tempo antigo Famose funno su questa marina. E sappi che là Giove fu, l'origo

(2) V. Ovidio, Met., l. 8, v. 743, e segg.

D' Eaco, di Peléo, e di Achille, Di Esone e di Jason, ma d'altro rigo.

<sup>(1)</sup> Intorno ai molti stranissimi errori di questo Capitolo vedi la *Proposta*, vol. 3, Part. 2, pagina CLVI, e segg.

Dopo queste lucenti e gran saville Seguir Pirro e Molosso, e senza sallo Di qua signoreggiar cittadi e ville. Questo è il paese dove pria il cavallo

Domato fu ; e conïata intesi Moneta del più nobile metallo,

E che veduti fur con gli archi tesi In su corsieri per questa pianura Centauri, prima che iu altri paesi;

Onde la gente semplicetta e pura

Gli due credeano uno; e di tal mostro, Quando 'l vedeano, avean gran paura.

Così parlando, dritto al cammin nostro
Trovammo Anigro ch' uccide se caccia
Bestia ivi il cesso, ovvero uccello il rostro.

Io volca bere e rinfrescar la faccia.

Quando disse Solin: Non far, chè in esso È tosco e sangue, e presemi le braccia.

Come parlò, così pensai adesso:

Questo è quel siume, dove si lavaro Le triste piaghe i compagni di Nesso (1).

Appresso disse quel mio padre caro:

Vedi Paruaso; e se tu vorrai bere, Quivi son fiumi, e ciascun dolce e chiaro.

Ma guarda a destra, chè là puoi vedere

La selva dove saettando uccise

Peléo Foco (2), e non per suo volere.

Per questo il padre del regno I divise

Onde passò in Trachinia a Ceice re, E per un tempo quivi a star si mise;

Indi partio; e non ti dico che

Fu poi di lui, nè l dolce e vago amore Di Ceice ed Alcion, e la lor se'.

(1) V. Ovidio, l. 15, v. 281.

<sup>(2)</sup> Figlio di Eaco, e ucciso dal fratello Peleo per errore.

Nè ancor ti conto con quanto dolore Ceice nel mar con la sua nave affonda, Nè come l'alma si partio dal core D'Alcióne, troyatol sopra l'onda.

# CAPITOLO XXI

Di Monte Parnaso, delle nove Muse, e del fonte Pegaseo.

GIUNTI eravam setto Parnaso, quando Disse Solin: Alza i tuoi occhi, e vedi L'altezza e come in su si va montande. Non so che pensi, ma se tu mi chiedi Consiglio, ce n' andremo per lo piano, Perche 1 salir è peggio, che non credi. Sia quanto vuol, diss'io, acerbo e strano, Che per amor di quei che già l'usaro Cercar lo voglio da ciascuna mano. Così risposto sanza alcun contraro, A salir presi il salvatico poggio, Che per non uso altrui par molto amaro. Non era al mezzo, quando stanco e roggio Sì venni, ch'io 'l chiamai più d'una volta, Che innanzi m'era: Attendi, ch' io m'appoggio. Come la madre che il figliuol ascolta Dietro a sè pianger, si volge e l'aspetta, Poi lo prende per man, e dà la volta. Si volse a me in sulla ripa stretta Con un bel volto, e porsemi il suo lembo, E presolo mi trassi in vêr la vetta. Saliti al sommo del più alto sghembo, Le città vidi, che m' eran d' intorno, Di sotto, come s' io le avessi in grembo. E vidi ancora sopra il destro corno, Dove su già sacrificato a Apolo In un bel tempio di ricchezze adorno.

LIB. III, CAP. XXI.

E vidi l'altro, dato a colui solo, Per cui le figlie di Mineo già grame Lui dispregiando fêr lo cieco volo.

Così menando me per quelle lame,

Trovammo un piano quasi in sulla cima,

Salvatico di spine e d'irte rame.

Per quello un'acquicella si dilima,

Bagnando l'erbe, e scende per lo monte, Sì dolce a ber, ch'ogni altro amar si stima.

Poscia mi trasse ove sorgea la fonte,

Dicendo: Fa che dentro al cor dipinga, Ciò che vedrai con gli occhi della fronte.

Questa è Aonia, ov' era la lusinga

Al sacrar delle Muse, benchè adesso Pochi ci son, che di quest'acqua attinga.

Di verdi pini, di abeti e cipresso, Di olivi, di mortella e di alloro Era adombrato da lunge e da presso.

Qui fur le nove Suore e fêr dimoro, Qui per esser ben certa Pallas venne Di questo loco e della vita loro.

Qui trasformar i peli umani in penne Le Pieridi, e qui udito avresti

Lo mal di Pireneo e che ne avvenne.

E se quanta vaghezza mai vedesti Fosse ora qui di donne e di donzelle, Piene di bei costumi ed atti onesti,

E per miracol ci apparisser quelle Nove, ch'io dico, diresti ch'un sole Fosse venuto tra picciole stelle.

Similemente nelle lor parole

Soavi e vere ti sarebbe avviso, Che le altre tutte ti dicesser fole.

E così in questo loco, ch' io diviso, Amy XXIX.82.

Quando vivean queste vergini sante,

Dir si poteva il terzo paradiso.

DITTAMONDO, Questo bosco di pin, che abbiam dinante Era di fiori, di gigli e di rose Adorno e d'altre dolcissime piante. Ragionato che m'ebbe queste cose Con altre assai, che io non pongo in norma, Al suo caro parlar silenzio pose. Ed io a lui: Se tu puoi, qui m'informa; Questa fontana sì chiara e sì viva In questo loco come, e chi la forma? Ancor dimando, acciocch' altrui lo scriva, Li propri nomi delle nove Muse, Che fur la luce della vita attiva. Ed egli a me: Del sangue di Meduse Nacque un cavallo alato, che qui vola, E con le zampe la terra pertuse. In men ch' io non t' ho detto la parola, Quest' acqua, che tu vedi, fuori uscio, Che tanto chiara per lo monte cola. Euterpe, Melpoméne, Erato, Clio, Talia, Polinnia; e queste così nota, Perchè così già nominar le udio; Tersicore che tempra dolce nota, Calliope col suo parlar adorno, E Urania, dico, celeste e divota. Ma vedi il Sol, che via ne porta il giorno, Onde letto farem di queste fronde, Che miglior loco non ci veggio intorno. E ber potrai dell'acqua di quest'onde, E de frutti salvatici gustare, Chè, bench'altri gli schivi, essi han pur d'onde

Possan la vita all' uom più lunga fare.

# CAPITOLO XXII

L'Autore si mette in cammino per lo monte ove fuggi Deucalione, e racconta molte cose nella discesa dal monte.

Poscia ch'ebbi compreso a parte a parte Le sue parole, e vidi ch'ei si tacque, Un letto seci delle fronde sparte.

Del luogo degno e de' pomi e dell' acque, Ch' io vidi ed assaggiai, al sommo Padre Grazia rendei, tanto ciascun mi piacque.

Dopo la cena più cose leggiadre Mi disse il mio conforto, essendo stesi Sopra il gran petto della nostra madre.

Sì per lo suon dell'acqua ch'io intesi, È sì per le parole belle ancora, Soave sonno e riposato presi.

E così stetti, infino che l'aurora Trasse gli uccelli fuor de' caldi nidi A cantar per lo bosco che s' iufiora.

Qui versi udii, ma gli uccelli non vidi Con tanta melodia, ch'io potrei dire Che quei di qua tra lor parrebbon stridi.

Lo vago imaginar-, lo dolce udire

Sì mi piacea, ch' io tenea l'occhio chiuso,

E non dormia, e singea di dormire.

Non più giacer, mi disse, ma sta suso, La buona scorta mia; chè la pigrizia Non men che per natura si ha per uso.

Pensa, quanto è il cammin di qui in Scizia, E girar poi sotto la tramontana, E veder Tile, e passar in Galizia, Libïa, Etiopia, e dopo il Gange,

L'isola Crisa, Argira, e Taprobana.

Così come donzella, a cui l'uom tange Parole proverbiose quando salla,

Rossa diventa, e il fallo in fra sè piange.

Tal divenu io, volgendo in vêr la spalla

Il volto, e mormorai: Ben falla troppo,

Qual per diletto in grande affar si stalla (1).

Indi si mosse, ed io gli tenni doppo

Pur per lo giogo in verso un altro spicchio,

Che n'era per la strada di rintoppo.

Quivi mi disse: Ascolta, com'io picchio; Sappi che al tempo che venne il diluvio, Non arrivò qua su pesce ne nicchio.

I (dico, quando fu sì grande il pluvio, Che bestial sacrifizio, incenso o mirra Valse chè il mar e ciascun altro fluvio

Non soverchiasse la vetta di Cirra,

Onde per tema sopra questo corno Deucalion fuggi con la sua Pirra.

Di questi sassi, che vedi d'intorno, Per consiglio di Temis nacque poi

La gente, che il paese sece adorno.

Ed io a lui: Rivolgi gli occhi tuoi Dov'io t'addito; ch'io vorrei udire,

Che mure son, ch'io veggio presso a noi.

Ed egli a me: Per certo ti so dire

Che là su Cirra, ed Elicon su detto Quel monte per lo qual ci convien ire.

E quel che vedi che ci è di rimpetto, È Citeron; e quivi fu già Nisa, La qual è or come questa in dispetto.

<sup>(1)</sup> Che cosa propriamente significhi il v. Stallare vedilo nella Crusca; ma qui Fazio per esso intende Indugiarsi, Frappor dimora, e simili.

Ma quanto puoi oltre quei colli avvisa, Di sotto ad essi muove una fontana, Ed ivi è una città, ch' ha nome Pisa.

E benchè la novella suoni strana, Già fu chi creder volle senza scusa, Che 'l nome diede a quella di Toscana.

La fonte, ch'io ti dico, chiusa chiusa,
Cacciata per Alfeo per gran caverne,
Va sotto il mare e sorge a Siracusa.

Ma perchè l'occhio tanto non discerne, E cercar non si può, conviensi al tutto Che le parole mie ti sian lucerne.

Per questi luoghi, dove io t'ho condutto, Assai si trovan laghi, fonti e fiumi Begli a veder, e che son di gran frutto.

Seves (1) vi è, lo qual dalli suoi schiumi Lo nome prende, e s'altro uon lo inghiotte, Non par che nel cammin mai si consumi.

Mezzo scornato e con le membra rotte Per la battaglia sua corre Acheleo (2), Bagnando Epiro e le sue belle grotte.

Degno di fama vi passa Peneo,

Se pensi che per tema non mai Danne (3)

Nè per lusinghe castità perdeo.

Non molto lungi a quel un altro vanne, Che Siringa cacciò, in fin che lassa Venne palu del qual suonar le canne.

(2) Acheleo Cioè Acheloo di cui è celebre la lotta

con Ercole. V. Ovid., Met., l. 9, in pr.

<sup>(1)</sup> Seves Questo nome non mi venne fatto di rinvenire nè in Plinio, nè in Solino, nè altrove. E non saprei quale potesse essere il vero.

<sup>(3)</sup> Danne Intendi Dafne inseguita da Apollo lungo il fiume Peneo. Ovid., Met., l. 1, v. 452, e segg.

Eveno ancor per la contrada passa,
Famoso assai, perocchè quivi Nesso
Per suo gran fallo il bino corpo lassa.
E benchè tu non li vedessi adesso,
Ismeno, Ilisso e la Castalia fonte
Veder potevi, chè vi fummo presso.
Così parlando iscendevamo il monte.

#### CAPITOLO XXIII

Come l'Autore trova Antidemas, e parla seco in greco, il quale lo mena a una Città, ov'era un bel palagio.

Pellegninando d'un paese in l'altro Ed ascoltando la mia cara guida, Ch' era più ch'io non dico esperto e scaltro, Fra me dicea: Qui l'orecchie di Mida Non fan mestier, ma di Tullio la mente A tante cose, quante insieme annida. Discese giù del monte, e incontanente Prese il cammino dritto per lo piano, Come colui che gli avea tutti a mente. E disse poi: Dalla sinistra mano, Come tu vai, un paese incomincia, Magnesia è detto per quei che vi stanno. E come per Tessaglia, così schincia Per Macedonia, e tanto è buona e diva, Quanto di qua alcun' altra provincia. Metona v'è, della qual par si scriva Che Filippo ciclope vi divenne (1) Un dì, che armato la terra assaliva.

<sup>(1)</sup> Cioè che vi perdette un occhio.

E perchè non rimase nelle penne De poeti la Libetria fontana,

Che surge là, parlar pur mi convenne.

Ma vieni, ch'io non so più cosa strana Da notar qui; troviamo altra contrada, Chè perder tempo è cosa sciocca e vana.

Con maggior passi prendemmo la strada, Quando uno sopra un acqua ci appario, In atto siccome uom che aspetta e bada.

E giunti a lui, dalla bocca m'uscio: Vàssu, e fu greco il mio saluto, Perchè l'abito lui greco scoprio.

Ed egli, come accorto e provveduto, Calosilthes, allora mi rispose Allegro più ch'io non l'avea veduto.

Così parlato insieme molte cose:

Ipému seuris frangica? Ed esso:

Ime Romeos, seuro, e più chiose.

Ed io: Paracalò se filemu, appresso, Milisse frangica, ancora gli dissi. Metà charàs, fu sua risposta adesso.

Udito il suo parlar, così m'assissi,

Dicendo: Questo è me' ch'io non pensava, E gli occhi miei dentro al suo volto fissi.

Poscia gli domandai, dov' egli andava. Rispose a me: Qui presso ad una Chora Dove il re Pirro anticamente stava.

Io mi rivolsi al mio consiglio allora, E dissi: Che ti par, andrem con lui? Rispose: Sì, che me' non ci veggo ora.

Ed io: Quando ti piaccia, ed io e costui Con lo qual son, ti farem compagnia, Infin dove tu vai. Si dissi a lui.

Ed egli a noi: Se a voi piace la mia, La vostra in tutto m'aggrada e contenta. E così insieme prendemmo la via.

DITTAMONDO. Nel mezzo era io, quando Solin mi tenta, Dicendomi pian pian: Con lui ragiona, Che vedi che n'ha voglia, e non si attenta. Io mi rivolsi alla terza persona, E dissi: Dimmi, dove si diparte Tessaglia, se tu'l sai, da Macedona? Ed egli a me: Quel fiume proprio parte L'una dall'altra, ove tu mi trovasti; E così troverailo in molte carte. La guida mia mi tenta ancor ch' io il tasti, Per udirlo parlar; ed io il come Penso fra me, che a soddisfarlo basti. Poi con parole accorte, dolci e dome Io lo pregai che mi sacesse chiaro Onde venia, e qual era il suo nome. Ond' è ch' io venga, questo a te fie chiaro Ora per me ; Antidemas m' è detto. Così rispose, e non me ne su avaro. Ma tu chi se', che vai così soletto Con un compagno per questo cammino, Ch'è pien d'ogni paura e di sospetto? Io mi son un, che vado peregrino Cercando 1 mondo, per esser esperto-D' ogni sua novitade, e qui non fino. L'impresa lodo, disse, ma per certo Troppo n'è grave e lunga la fatica, Se per grazia del Ciel non t'è sofferto. Ed io a lui: Tu vedi la formica, Che d'affannarsi la state non cala. Onde poi il verno vive e si nutrica. E per contraro vedi la cicala, Che canta e di sua vita non provvede, Trista morir come la state cala. Folle è colui, e poco innanzi vede, Che vive per pappare e per dormire,

Se pregio dopo morte aver si crede.

Per gravi affanni e lungo sofferire,
Per non temer nè i bisogni, nè morte
Può l'uom vita acquistar dopo 'l morire.

Nel sommo Ben e nella sua gran corte Ho tanta fede, che per grazia spero Fornir l'impresa, che a te par sì sorte.

Così parlando trovammo un sentiero,
Su per lo quale Antidemas si mise
Con dira Questo à niù presto e niù leggi

Con dir: Questo è più presto, e più leggiero.

Non molto andammo per quelle ricise,

Che noi giugnemmo ad una gran cittade, La qual veder mi piacque per più guise.

Larghe, diritte e lunghe avea le strade, E casamenti a volte ed alti tanto, Che m'era un gran piacer la novitade.

E così ricercando d'ogni canto Venimmo ad un palagio grande e bello, Con ricche mura e forte tutto quanto, E posto in forma d'un nobil castello.

Fine del Libro terzo.

7

# LIBRO QUARTO

#### CAPITOLO I

Arrivato l'Autore con Solino in Macedonia, vede un castello disabitato, nel quale trova una loggia storiata di magnifici intagli, e prima delle fatiche d'Ercole e della serie dei Re del paese.

In forma quadra era 'l loco ch' io dico,
Disabitato tutto e senza porte,
Messo in dispregio per vecchio ed antico.
E poi che dentro fui con le mie scorte,
Vidi una loggia fatta per memoria
A volte tutta intorno ad una corte.

Là ogni quadro suo avea una storia Con gran figure di marmo intagliato Sì belle, che a veder mi fu gran gloria.

Quivi era nel principio storiato Cres figliuolo di Nembrot, del cui nome Creti appresso fue così chiamato.

Poi Cielo, poi Saturno, e seguia come Giove cacciava il padre suor del regno Con poca compagnia e con men some. Seguia di Giove ancor, siccome a ingegno

Seguia di Giove ancor, siccome a ingegno Con Alcmena giacea, e quanto Giuno Ebbe il figliuol nella culla a disdegno. Rimirando gli intagli ad uno ad uno, Seguir vedea, come Ercole conquise Anteo gigante; che vincea ciascuno.

Similemente come a morte mise Busiris, le tre Arpie, e Gerione,

E come Caco nella cava uccise.

Quivi era ancora del fiero dragone, Che guardava il bel pome, l'aspra morte,

E quella della cerva e del leone. Poi come entrava per l'infernal porte,

E incatenava Cerber con tre teste,

E sosteneva il ciel, tant' era forte.

Seguiva appresso il dauno e le tempeste Del fiero porco che Arcadia guastava, E come l'uccidea nelle foreste.

Quivi era ancor come la morte dava

A Diomedés ed a Nesso Centauro, E la cagion perchè ben loro stava.

Qui era in terra Acheloo il gran Tauro, Quivi togliea lo scudo e la lorica

A Menalippa, che lucean come auro.

Quivi era Iole, l'ultima sua amica, Quivi parea tagliar la testa all'Idra, E rotear a un sasso il tristo Lica.

E siccome uom, che volentier desidra Di più vedere di quel che ha veduto, Nella sua mente imagina e considra,

Così fec' io, e poi che proveduto Ebbi la prima parte, gli occhi porsi

All'altra, e come gli occhi il passo muto.

Carano re con molte genti scorsi, Siccome Egán edificar facea, E l'augurio del sito non trascorsi (1).

<sup>(1)</sup> Cioè l'augurio delle Capre (in gr. αἰξ). V. Solin., c. 15, e Giustino, l. 7, c. 1.

280 DITTAMONDO,

Ceno, Turima e Perdicca vedea; Poi Archelao, Filippo, e dopo lui Eropo, Alecta ed Aminta parea;

Poi seguiva Alessandro, e da costui Prima pareva che una statua d'oro

Apollo ricevesse che d'altrui.

Nove n'annoverai dopo costoro, Tra' quali vidi Archelao secondo, Più dato al studio che ad altro lavoro.

Aspero e fiero quanto fu al mondo Nello aspetto suo qui si mostrava Filippo armato, e d'animo profondo.

Quivi era come Olimpia disposava Con molta festa, ed appresso seguiva

Siccome Atene e Tessaglia acquistava. Quivi era come in rotta si fuegia P-7 XR 58

La gente sua, ferito nella coscia, Lasciando la gran preda per la via.

Quivi era il gran martiro, e quella angoscia,

Che sofferser da lui le genti grece, Perchè soggetti e infermi li se' poscia.

Quivi era come sedici anni e diece Regnato aveva, allora che fue morto Tra' suoi, e la vendetta che sen sece.

Non vidi là tra quegl' intagli scorto Siccome Arriba alla morte condusse, E tolse il regno falsamente a torto (1).

Non vidi là, nè credo che vi fusse, Siccome i suoi fratelli ancora uccise, Nè la cagion che a tanto mal l'indusse.

Non vidi là quel fallo che commise Per aver Cappadocia, e che seguio Quando quei due signori a morte mise.

<sup>(1)</sup> V. Giustino, l. 8, c. 6.

LIB. IV, CAP II.

Quivi era com' Nettanebbo fuggio
Dall' Egitto a Filippo; e così come
Alessandro era tal, ch' era un desio,
Più non cercava latte nè dicea, Oh me!
Allor pensai, e dissi: Quanto è falso
Ch' incolpa altrui a torto, e dà mal nome:
E quanto è giusto, se lo compra salso (1)!

## CAPITOLO II.

Natività, geste e morte di Alessandro.

Comprese le due fronti della loggia, Con le mie guide alla terza mi trassi, Ch' era più degna e di più alta foggia. Io vidi, come qui fermai li passi, Una reina seder sopra un letto, Siccome donna quando in parto stassi. Questa parea mirar con grau diletto Un suo figliuol con capei crespi adorno, Ch' era davanti al suo vago cospetto. Più e più donne vi parean d'intorno Per lui servir, e per tenerlo ad agio, E per dargli diletto notte e giorno. Due aquile parean sopra 'l palagio, L'una guardava verso l'oriente, L'altra a ponente, ma con men disagio. Parea più là, come posi ben mente, Aristotele star per suo maestro, Nettanebbo (2) gran mago ed intendente.

(1) Cioè, se gli costa caro questo incolpare e

diffamare altrui falsamente.

<sup>(2)</sup> Nettanebbo si è veduto nel Capitolo antecedente essere il nome d'un re d'Egitto fuggito a Filippo. Qui forse v'ha errore, e dee dire Callistene, seguendo Solino, c. 15: Peragravit orbem

Bucefal vera indomito e silvestro Legato con catene, come quello

Che mordeva e rompeva ogni capestro.

Il giovanetto sicuro ed isnello Andava a lui, e così ne facea,

Come face pastor di mite agnello.

Vedeasi come po il regno prendea, Morto Filippo, e come anche assalía Nicolao re, vincendo quanto avea.

Vedea con quanti suor di Grecia uscia, E giunto in Asia, la bella proposta

Ch' ei sece quando 'l suo tra' suoi partia.

Vedea sar Dario besse della tosta Impresa sua, il papaver mandare, Ed ello a lui lo pepe per risposta.

Vedea il magno core, e l gran donare. Vedea com' era sollicito e presto,

E rettorico bel nel suo parlare.

Vedea come salio aspro e rubesto Sul mur di Tiro, e poi dentro gittarsi, Quando da' suoi di fuori era più chiesto.

Parea in vesta e in atto trasformarsi Per veder Dario e nasconder la coppa,

E conosciuto fuggir e scamparsi.

Parean le schiere, e siccome s'intoppa L'un re con l'altro; e poi Dario suggire, Benchè la gente sua sosse più troppa.

Parea la crudel caccia e l gran martire, Parea la ricca preda e l grande arnese, E come largo, e giusto su al partire.

(Alessandro) rectoribus Aristotele, et Calhistene usus. — È però da notarsi che Fazio, scrivendo d'Alessandro, pare che abbia fatto uso di qualche romanzo o leggenda volgare, e n'abbia tratte le novelle di Gog e Magog e le altre, che non si riscontrano nelle Storie.

Parea quant'era benigno e cortese A quelle donne pallidette e smorte, Che nel bel padiglion di Dario prese.

Parea l'altra battaglia acerba e forte, E come Dario poi, sendo sconfitto,

Da'suoi tradito ricevea la morte.

Là vidi i traditori, e vidi scritto Antonio, di principio La lor dimanda, e la risposta ancora Seguendo la giustizia, dopo il ditto.

Là vidi com' l'antica madre onora Del morto re, e la bella Rosmena, Ch'era una Dea a riguardar allora.

Là vidi come la grand oste mena Vincendo Ircani, Sciti, con Armini; E come Gog, e Magog incatena.

Là vidi adorna sopra i biondi crini D'una corona Talestri reina

Venir a lui oltre li suoi confini. Là vidi come a forza e per rapina Iberia prese Albania e Paflagona,

I Parti e Assiri infin alla marina.

Seguia Dionide, del qual si ragiona Che l mar rubava, e che parlò si vivo, Che acquistò terra e scampò la persona.

Seguia del pover misero e cattivo, Che dimandò'l bisante, e quel gli diede Una città, di cui fu sempre divo:

Seguia come tra le altre sue gran prede Rossane prese, onde quell'Ercol nacque, Che provò di Cassandro empia la fede.

Seguia quant' era bella, e quanto piacque Isifile venendo incontro a lui,

Ma del più dir lo intagliator si tacque.

Seguia siccome al giogo di costui Vennero Arabi, Siri, Medi e Persi Disperati d'aver soccorso altrui.

gorina

284 DITTAMONDO, Quivi eran vinti gl' Indïan diversi, E di sotto da lui disteso Poro, E morto Bucefál poi vi scopersi. Ouivi vedeva una tavola d'oro. E vescovi, e giudei in bianche vește, Ed esso inginocchiato star fra loro. Quivi parean li mostri e le tempeste, Che vide per trovar la luna e'l sole, Dico per l'India e per le sue foreste. Quivi parea turbar delle parole, Che gli rispose l'un e l'altro lume, E l'atto come altrui coprir lo vuole. Quivi parea mandar su per lo fiume A cercar nuovo mondo, e qual gli porse La pietra il vecchio dalle bianche piume. Parea siccome sconosciuto corse A forte rischio, e siccome Candace,

Per lo esemplo ch' avea, di lui s'accorse. ·Parea regnar con tutto il mondo in pace,

E in Babilonia alfine il tosco bere. Oh mondo cieco, quanto sei fallace! Là morto e pianto mel parea vedere.

# CAPITOLO III

# Dei Successori d'Alessandro.

L'isso mirava per aver indizio Se sosse in quella grande e ricca storia Del magnanimo re alcun suo vizio. Ma poi ch' io vidi che alcuna memoria Di quel non v'era, mi volsi a Solino, Ch' era lo mio consiglio e la mia gloria, E dissi a lui: Livio, tu e Giustine E molti scrivon che costui su vinto, Che vinse tutto, da ira e da vino.

LIB. TV , CAP. ITY.

E qui non è intagliato nè dipinto La mortal furia, che si vide in lui Quando da questi vizj era sospinto.

Ed egli: Ciò ch'è scritto di costui

Fu vero e proprio da sì fatti autori, E caro alfin gli costò per altrui.

Ma questo uso e natura hanno i signori, Che vaghi son che si dica e dipinga

Le lor magnificenze e i loro onori.

Similemente voglion che si stringa Le labbra a ragionar dei lor difetti,

E che d'udir e di veder si finga (1). Però, se a star co' Grandi mai ti metti, Nel tuo parlar di lor abbi riguardo, Perchè i più troversi pien di sospetti.

E se dir vuoi che I buon re Odoardo Fece del vero pagar il bussone,

Tolse la paga poi (2) parve bugiardo,

Dico che di cotale opinione

Ne troverai men di diece intra cento.

Così seguio appresso il suo sermone.

Io era alle figure ancora attento,

Quando l'altro mi disse: In che t'abbagli?

Non se' tu forse ben chiaro e contento?

Risposi: Si, ma guardava gl'intagli, Che son sì bei, che gli archi trionfali,

Cho io vidi a Roma, non par che gli agguagli.

I porfidi e li marmi naturali,

Che in San Lorenzo a Genova ha la porta, Sarebbon vili in vêr questi cotali.

<sup>(1)</sup> Meglio starebbe: E non udire, e non veder si finga.

<sup>(2)</sup> Cioè, e che gli tolse la paga poichè fu trovato bugiardo.

Ed egli a me: È la tua vista accorta, Ch' alcun come topazio ha il volto giallo, L'altro ha la carne qual cenere smorta?

E chi qual rubin rosso ovver corallo, E tal par diamante o negra mora,

Qual bianco come perla ovver cristallo?

Similemente ce ne vedi ancora

In indaco color tratto a zafiro. E tal come smeraldo s'incolora?

Ed io a lui: Ben veggio chiaro e miro Che svarïati son in forma e visi, Ma la cagion perch'è saper desiro.

Ed egli: Acciocche andando te n'avvisi, Se cerchi l'universo tutto a tondo,

E buon che com' è il ver qui ti divisi. Qui son le sorme d'uomini secondo Anche degli animai, come le vide

Costui, che miri qui, che vinse il mondo.

Poi come l'occhio suo scerne e divide Di far la storia tanto bella e propia, Di diversi maestri si provide.

Ma muovi i piedi omai se tu vuoi copia Di quei, che sono nel quarto compasso, E vedrai regi cader in inopia.

I vidi, come mossi l'occhio al basso, Quei re, che furo al suo gran testamento, Tener i regni, che nomar qui lasso.

Gli spregionati e lor ragunamento, Superbia, Invidia, Lussuria, Avarizia Parean cagion del gran distruggimento.

Vedeva Olimpia all' ultima tristizia Forte e viril di cuor : quivi parea Cassandro pieno d' ira e di nequizia.

B quivi armato Eumene si vedea Uscir di Cappadocia, e come uccise Neottolemo, e i colpi che facea. LIB. IV , CAP. III.

Quivi era appresso come si divise Antigono di Frigia, e si com'esso Da'suoi tradito Eumene a morte mise.

Quivi era come Leonato appresso, Combattendo d'incontro a quei d'Atena,

Con la sua gente fu alla morte messo. Seguiva come fuor di Media mena

Perdicca la sua gente, e come alfine In Egitto si sparse ogni sua vena.

Seguia l'agguato e l bosco e le confine Dove Antipatro, morta la sua madre, Morto rimase in sulle triste spine.

Vedea come piangea il suo buon padre Demetrio, ricordando il grau valore

E le battaglie sue sorti e leggiadre. Vedea il vecchio morir a gran dolore Lisimacus, e questo parea degno,

Tanto crudel sembrava e senza amore. Vedca siccome a forza e con ingegno

Nicauor morto giacea in sulla terra, E come Tolomeo gli toglie il regno.

Poi vidi scritto: Dodici anni in guerra Visse Alessandro e trentadue n' avea, Quando morte crudel gli occhi suoi serra.

Poi seguitar dopo questo vedea,
Dico scolpito per lettere grece,
Che da Adam fia a lui esser pot

Che da Adam sin a lui esser potea Quattromila auni novecento e diece.

# CAPITOLO IV

Degli altri re di Macedonia fino a Perseo, di alcune rarità del paese, e specialmente del monte Olimpo.

Siccome mossi un poco innanzi il passo, Vidi quindici re seguire appresso; Ciascun qual su reguâr nel suo compasso. Filippo ed Arideo era qui messo Dinanti a tutti, e l'ultimo poi vidi Perséo, in atto d'uom che piange adesso. Lettor, non vo' che leggendo ti fidi Ch' io divida le storie tutte appunto Nelle figure come le previdi. Perocchè sì mi stringe a questo punto La lunga tema, ch'io fo come il sarto, Che quando ha fretta spesso passa il punto. Venuto alfin di questo quadro quarto, Antidemás io dimandai se y era Che fusse da notar altrove sparto. Rispose: No, ma di questo t'avvera, Che pria che Roma n'avesse il dominio Di nuove cose assai da notar c'era. I' dico quando Paolo e Flamminio Acquistâr il paese, perche allora Arso e guastato fu ogni bel minio. Indarno omai, diss'io, qui si dimora; Buon è'l partir e ritrovar la via, Chè c' è del giorno ben sette ore ancora. A. L. M. E colui, ch' era in nostra campagnia, Ci disse: Fin al fiume di Strimone

Con tutti voi la mia venuta fia.

Poi dopo questo, senza più sermone, Indi partimmo, e trovammo la strada Buona e diritta alla mia intenzione.

Acciocché sanza frutto non si vada,
Disse la guida mia, è buon trattate
Alcuna cosa di questa contrada.

Dico nel tempo, che più vecchio pare, Questo paese Emazia si disse

Da Emazio, che lo prese ad abitare.

Appresso Macedonia poi si scrisse Da Macedon di Deucalion nipote

Che in sior ne tenne il regno sinchè visse.

Per queste piaggie e pendici remote,

A chi sa l'arte, e far ne vuol la prova, Oro ed argento assai trovar ne puote.

Qui la pietra Peantide non è nuova,

E proprio in quella parte ov' è la tomba

Di Tiresïa molte se ne trova.

Quando'l torbo aere per gran tuon rimbomba, E l'acqua versa si forte e rubesta,

Che sassi per le ripe muove e'piomba;

La battaglia crudel ci manifesta,

Ove fur morti li giganti in Flegra, Per l'ossa che discopre la tempesta.

E poiche 'l dì, andando, a noi s'annegra, Antidemas ad un castel ne guida, Dove stemmo la nolte tutta integra.

Ma come il Sol sopra il cerchio si snida, Che si chiama Orizzonte, il cammin presi Con la mia compagnia onesta e fida.

Forse otto miglia era ito, ch' io compresi

Un monte innanzi a me, ch'era alto tanto,) ? "> 14.40

Ch' indarno l'occhio alla cima sospesi.

Allor mi volsi dal mio destro canto,

E dimandai: Solin, che monte è questo, Che sopra ogni altro qui si può dar vanto?

Dittamondo 19

DITTAMONDO. Ed esso a me rispose accorto e presto: Olimpo è detto, lo qual Oliolampo Interpretato trovi in alcun testo. Ed io a lui: Di salir suso avvampo, Si per la fama sua, si per coloro (1), Che là su per regnar poser già campo. Qui non fur più parole ne dimoro, Le guide mie si misero a salire Su per lo monte, ed io appresso loro. Lettor, tu déi pensar, che senza ardire, Senza affanno soffrir l' uomo non puote

Fama acquistar, nè gran cose fornires

Io non sui su per quelle vie remote, Ch' ogni mio pelo si converse in fonte, Ed acqua venni dal capo alle piote (2).

Ma poiche sui al sommo del gran monte, Dove posar credea e prender lena, Io mi sentii gravar gli occhi e la fronte,

E il sangue spaventar per ogni vena, Tremar il cor, e venir freddo e smorto,

Come chi giunge all' ultima sua pena Solino, quando fue di questo accorto, Misemi al naso una bagnata spunga,

Per la qual presi subito conforto. Più non temer che l'accidente giunga,

Però che qui trovar questo argomento Quei buon, che veder volsero alla lunga.

<sup>(1)</sup> I Giganti. Virg., Georg. 1, 278: "... tum partu terra nefando

<sup>«</sup> Caeumque, Japetumque creat, saevumque Typhoes,

<sup>«</sup> Et conjuratos coelum rescindere fratres.

a Ter sunt conati supponere Pelion ossag "Scilicet, atque ossae frondosum involvere Olympum:

<sup>&</sup>quot;Ter pater extructos disjecit fulmine montes. »

<sup>(2)</sup> Dant., Inf. 19, 120: Forte spingava con tambo le piote, cioè le piante,

Come snor mi sentii d'ogni spavento, Con le mie guide e con la spunga al naso Mi mossi tutto ancor debile e lento.

Io vidi un fiumicel, che raso raso Passava per lo monte tanto chiaro, Che mi sovvenne di quel di Parnaso.

Poscia un divoto loco mi mostraro, Simigliante all'Alverna, ove già sue

L'altar di Giove e il tempio santo e caro.

Così andando sol con questi due, Solin mi disse: Or puoi veder che Omero Non ignorava il sito di qua sue,

E che Virgilio ancor ne scrisse il vero. Vedi il nuvol che copre l'altre poggia, È qui è l'aere chiaro puro e mero.

Grandine mai non vi cade nè pioggia, Punt XXI. 4 6 E di quattro ore, pria che porti l' giorno

Il Sol fra noi laggiù, qua su s'impoggia.

## CAPITOLO V

Disceso dall'Olimpo l'Autore arriva al fiume Parto, entra nell'Acaja, vede Corinto e tutto quel paese; giunto finalmente al fiume Strimone perde la compagnia del filosofo Antidemas.

Carcato il monte alpestro e romito
Con le mie guide, così per quei sassi
Discesi giù ond'io era salito.
E poich'al piano con quei due mi trassi,
Dimandai lor: Qual è la nostra strada?
Senza dar posa ai membri ch'eran lassi.

E colui ch'era nosco: Se vi aggrada D'esser in Tracia, questa da sinestra Tien dritto là come un filo di spada.

E quest'altra, che v'è dalla man destra, Va verso Acaja, ed è più presso al mare, E l'una e l'altra è sicura e maestra.

Questa, disse Solin, ci convien sare. Ed io a lui: Poichè sar ci conviene, Qui non bisogna omai di più pensare.

Allor si mosse la mia cara spene, E l'altro ed io seguitammo il passo, Stretti sempre diretro alle sue rene.

Io andava un poco a capo chino e basso, Ascoltando quei due, che dicean cose Belle ed antiche, che di scriver lasso.

E poiche fin ciascuno al suo dir pose, Trovammo un fiume, che gran letto stendo, Grave a guadar per le pietre nojose.

Solin, diss'io, questo fiume onde scende?

Ed egli a me rispose: Dal monte Ida

Sorge una fonte, onde il principio prende.

A volte, come l'uom la ridda (1) guida, Passando se ne va per Macedona, Finchè nel mare Egeo tutto s'annida.

(2) Partus ha nome, del qual si ragiona.

Per gli poeti che Io fu sua figlia,.

Per la qual Argo perdeo la persona.

(1) ridda "Ballo di molte persone fatto in giro, " accompagnato dal canto. " Così la Crusca.

<sup>(2)</sup> La vera lez. di già fermata nella Proposta (vol. ult., pag. ccxxxiv) sarebbe: Inaco ha nome, del qual si ragiona, ecc.; poichè questo è veramente il fiume da cui i poeti fanno nascere Io; nè di cotesto Partus trovasi menzione in Solino,

LTB. IV, CAP. V. Ed io : Deh dimmi, il guado ove si piglia? Ed egli a me: Con la nave si varca, Ch' esser suol presso qui forse a tre miglia.

Così su per la ripa, che s'inarca, Andavam ragionando, finchè noi

Giugnemmo ov'era alla piaggia una barca.

Passati li, disse'l nocchier: Se voi Ite in Acaia (1), di salir la collina, E di tener ad austro non vi noi.

Per quella via solinga e peregrina,

Che ci ha detto'l nocchier, andammo in fine

Che ci vedemmo innanzi la marina.

Quivi, disse Solin, son le confine Di Acaia, che d'Acaio prese il nome, Che re ne su infin alla sua sine.

E guarda ch'ella è tutta nel mar, come Isola fosse, salvo che la terra Dove noi siamo la tien per le chiome.

Ricca per pace ed è sorte per guerra Per lo buon sito e per la molta gente, E perchè'l mar, come vedi, la serra.

Ma passiamo oltre, e in andando pon mente, Perchè è più ver ciò che l'occhio figura, | Her. of per Che quel che s'ode, e immagina la mente.

Secondo che mi disse io ponea cura Or qua or là ciascuna novitade, E dimandando quando m'era scura.

in Plinio od in altro antico scrittore. Ma siccome Fazio dice più sotto (v. 74) d'aver tovato l'Inaco; così è giuocosorza lasciare Partus nel luogo presente, e credere ch' rgli abbia preso errore; ned e meraviglia.

(1) Per far giusto il verso è d'uopo pronunciare Acaia come se fosse bissillaba Acaj.

294 DITTAMONDO, Io vidi e fui nell'antica cittade, Che'l nome prese dal figliuol di Oreste (1), E dove Paolo di fama non cade (2), E vidi Stige che muove rubeste E grosse pietre con tanto furore, Che par a chi vi passa, che tempeste. E vidi dove surge ed esce fuore Alseo dal nido, e come la sua via Va dritto al mar Cerauno ov' ello muore. Vidi Chiarenza e vidi Malvagia, Famose e nominate più al mondo Per lo buon vin, che per cosa che sia. Così cercando per quadro e per tondo Questo paese, Inaco trovai, Largo di ripe, e cupo nel suo fondo. Dopo, disse Solin, che veduto hai Questa provincia, è buono d'aver copia, Come confina, chè altrove non l'hai. Lo mar Cerauno a Levante s'appropia, Da Mezzodi lo Jonio, e da Ponente L'Affrico giugue, e l'isola Casopia. Ma vieni omai, e troviamo altra gente. Ed io: Va pur, ch'io son alla tua posta, Ed ogui indugio è grave alla mia mente. Allor si mise proprio per la costa, Che noi venimmo in ver settentrione, Là dov' io dico che la terra è posta.

(1) Orestide: intorno a cui vedi Solino, cap. 15. (2) Vale a dire Corinto, città nella quale s. Paolo predicò pel primo l'Evangelio; e confortò quegli abitanti alla Fede con Epistole ad essi dirette.

Andava io dietro alle mie care guide, Infin che fummo al fiume di Strimore.

Alla man destra sanza più sermoue

o G. (2) to

295

LIB. IV, CAP. VI.

Or ecco l'acqua e il ponte che divide, Ne disse Antidemás, e fermò il passo, Macedona da Tracia, come 'l vide. Quivi rimango, e quivi è il vostro passo. Onde Solin la man gli porse allora, Dicendo: Amico mio, a Dio ti lasso. E così fece, e si gli diss'io ancora.

### CAPITOLO VI

Della Tracia, de' suoi fiumi e di molte altre cose, vedute le quali l'Autore con Solino montò sopra un vascello.

Ou segue 1 tempo a ragionar di Trazia, Perocchè gianti sulla proda semo, E dir di quel che dentro vi si spazia. Questo fiume, che vedi, di monte Emo, Disse Solin, andando noi, discende, Nè perde fino al mar vela ne remo. Tiraso sue, da cui il nome prende, Creato da Iafét, questa provincia, Benché per altro modo alcun l'intende. Questo paese, quando s'incomincia Il mondo ad abitar, molti e diversi Popoli tenne per diverse schincia. Io dico Misi, Geti, Sciti e Persi, Sarmati ed altra più barbara gente, De'quali i nomi i più son ora persi. Ma se tu leggerai, e porrai mente Non pur nel mio, ma in molti altri volumi, Come viver soleano anticamente, Vedrai, ch' eran di modi e di costumi Sì svariati da quei che s'usan ora, Quanto un corvo dal cigno nelli piumi.

DITTAMONDO, **2**00 La natura de gru, mi disse allora, Com' ei la scrive, e i bei provedimenti Ch' hanno al volar, ed al dormir ancora E quanto sono, con grandi argumenti Li rondini al solstizio, e'l bisanteo E nel viver solleciti ed attenti (1). Così parlando vidi Rodopeo, Al quale Rodopea di Demosonte Lo nome diè, quando l'altro perdeo. Un fiume surge d'una chiara fonte, Nesto lo chiaman quei della contrada, Questo passammo su per un bel ponte. Ancor udii dire per quella strada,
Ch' un altro v' era tanto grosso d'acque,
Che l'estate e l'inverno mal si guada. Per lungo corso gran terren adacqua E bagna di Pangeo la radice, Poi corre in mare, dove si scialacqua (2). Ebro, secondo ch' io udii, si dice, E così mel nomò la scorta mia, Andando sempre per quella pendice. Poi ci traemmo per la dritta via, Dove trovammo lo stagno Bistonio, Che assai famoso par che di là sia.

« E quanto sono con grandi argomenti « Li rondini da Bizia, ond' è Tereo,

<sup>(1)</sup> Questa terzina così come sta è assolutamente inintelligibile. Se fosse lecito il correggere per congettura, crederei che Fazio avesse scritto:

Nel che avrei per guida Solino, che nel cap. xvi scrive, seguendo Plinio: Byziae oppidum, quondam arx Terei regis, nunc invisum et inaccessum hirundinibus.

<sup>(2)</sup> Cioè, dove si spande.

Un luogo v'è che si chiama Sitonio, Ove Orfeo nacque, che col dolce suono Lusingava in Inferno ogni demonio.

E così sopra il mare giunto sono, Lo qual si stringe tra Abido e Sesto, Sì che da sette stadj esservi pono.

Or l'occhio aguzza, Solin disse, a questo \*\*/ \*\* \* 134

Punto, e vi nota ben quel ch'io diviso, \* R., viii.

Elle dal padre accomiatata e Friso, Colpa della crudel noverca loro, Che non soffria mirarli pur iu viso,

Con un monton la madre e con molto oro Apparve lor, dicendo: Questo mare

Apparve for, dicendo: Questo mar Qui su passate, non fate dimoro:

E per la via addietro non guardare. Saliti in su la bestia forte e doma, Entrar nell'acqua e misersi a passare.

Volsesi Elle, lasciando corna e coma, Onde giù cadde, ed annegata quivi, Per lei quel luogo Ellesponto si noma.

Passato Frisso, e giunto sopra i rivi, Forte piangendo la bella sorore, Bagnava gli occhi suoi grami a cattivi

Bagnava gli occhi suoi grami e cattivi. Con grande avere e con molto dolore,

Come detto gli fu, passò in Colco, Per far a Marte in quella parte onore.

A piè d'un arbor pose sopra il solco Il drago, il toro ed il suo aureo vello, Per lo qual Jason'poi si se' bisolco. Per #-18

Ancor per questo mar, ch' io ti favello, Leandro nüotando, ov' Ero adora, Perdeo la forza ed affogossi in quello.

Similmente per questa stretta ancora Serse se sar di navi il sorte ponte, Onde passò di qua nella mal ora. Ma muovi i piedi, e drizza omai la fronte Per ritrovare l'isola Ciclade,

Che cinque volte dieci e più son conte. Chè più non veggio per queste contrade

Da notar cosa alcuna; e se già fue, Venuta è meno per la lunga etade.

Per questo modo andando pur noi due

Trovammo un legno appunto in su la riva, Ond'egli ed io vi salimmo sue.

Seguita or ch' io ti divisi e scriva

Le novitadi ch'io vidi, e ch' io udio Per questo mar di cui la sama è viva, Poi che da piaggia in tutto mi partio.

## CAPITOLO VII

Dell'isola di Creta, de'suoi nomi e de'suoi confini.

L'Isola prima, che ci diede porto, Quella di Creti su, siccome piacque, Ch' io dovessi arrivar, al mio consorto.

Dal temperato ciel, la terra e l'acque Macaronéson in prima si disse,

Ma da Cres re lo proprio nome nacque (1).

Io sui, dove nascoso Giove visse, Benchè sra loro è or poca memoria, Quando suo padre volle che morisse.

E fui ancor dove Dedalo istoria La casa tortuosa al minotoro,

La casa tortuosa al minotoro, 14x.17,18
Di cui prese Teseo l'alta vittoria.

Fama è per quei, che vi fanno dimoro, Che già si vide con cento cittade,

E si dicea Centopoli fra loro.

<sup>(1)</sup> V. Solino, cap. 17, e Plinio, l. 4, c. 119.

Quivi su prima che in altre contrade Ragion trovata, ed ordinata legge, Archi, saette e altre novitade.

Qui Pirrico domò e mise in gregge Prima i cavai, che in alcun'altra parte, Secondo che si conta e che si legge.

Qui prima si trovò lo studio e l'arte Della musica, e qui prima fur remi Fatti alle navi e vele con le sarte.

Solino andando ed io per quegli stremi, Mi disse: Guarda Ida, ch'è sì alto, Che prima vede il sol che su noi tremi.

Di Cadisco e Ditteo minor il salto Non credo, onde la gente navigante Per nuvol gli hanno nello primo assalto.

D'ogni frutto gentil qui vedi piante, Similemente ancora vi si trova D'un'erba e d'altra che son sane e sante.

Lupo nè volpe alcuna non vi cova, Nottola o serpe, e se alcun là si porta, Come pesce senz acqua fa sua prova.

Ma se di questi la vista ci è morta. Di pecore e di capre grandi stuoli Trovar vi puoi, e di simile sorta.

Di qual per più salvatico ti duoli, A questa terra è sì natura amica, Che tutta è buona da far prati e broli.

Quelle città che nell'etate antica Eran di maggior fama fur Gortina, Gnosso, Terapne, Scillet, Cidoníca.

De'fiumi, che ne vanno alla marina, Al tempo d'ora li più chiari sono Gortina e Oasse, che di qua dichina.

Di tutti i vermi, che han tosco, ragiono, Solo è il Falangio, che di ragno ha forma, La cui puntura è qui senza perdono. Qui si trova la gemma, e scrivi in norma, Idaeus Dactylus, di color ferrigna, Che del pollice umano mostra l'orma.

La pianta d'ogni vin, ch'è buon, vi alligna Me'che in ogn'altro luogo, e qui t'insegno, Che l'erba Alimos nasce e v'ingramigna.

A modo che giacer vedesi un legno Di abete lungo e grosso in sulla terra Coi rami tronchi, l'isola disegno.

Diciotto volte dieci miglia serra

La sua lunghezza, e cinquanta in traverso, Se l'antica misura qui non erra.

Li suoi confini son per questo verso: Libico mar dal mezzodi la cinge, Siccome legger puoi in alcun verso.

A Cirené da levante si stringe, Poi da ponente e da settentrione Lo Egeo ed il mar Cretico l'astringe (1).

Posto ch' ebbe silenzio al suo sermone, Io'l dimandai: Dopo Giove chi tenne

E su signor di questa regione?

Ed egli a me: Appresso re vi venne Minos, che nacque di lui e di Europa, Per lo qual Scilla lodola divenne.

Atene prese; e'l suo paese scopa (2) Per la vendetta di Androgéo suo figlio, Franco fu in arme e giustizia s'appropa.

Così parlando giugnemmo in sul ciglio.

Del mar, dove trovammo un legno appunto,

Nel quale entrammo senza più consiglio.

Lo nostro indugio appresso non fu punto, Prendemmo il mar e navigammo tanto, Ch' io mi trovai, dov' è Carbasa, giunto.

(1) V. Solino, cap. 17.

<sup>(2)</sup> scopa Cioè, devasta, distrugge e simili.

RIB. TV . CAP. VIII.

Di questa isola udii contar cotanto, Che su la prima che I rame ci diede, E Callidémo le dà questo vanto, Antichissimo autor da dargli sede (1).

## CAPITOLO VIII

Qui l'Autore parla di molte isole dell'Arcipelago, dette Cicladi.

Omat per questo mar gli occhi disvela (2), ">>>>1.13 Disse la guida mia, se tu desii Trovar del fil da tesser la tua tela.

E come da Carbása mi partii, Io vidi Eubea, dove Titáno regna, Che su fratel del padre degli Dii.

Questa a Beozia si presso si segna, Che crede, quando alcun strano vi passa, Che l'una e l'altra insieme ivi si tegna.

Poi fui in quella, la qual si compassa Tra le Cicláde che più sia nel mezzo, E questo vede qual di là trapassa.

Al tempo che si ascose il sole a rezzo. Pel diluvio, che su si tenebroso, Che a ricordarlo ancor par un ribrezzo,

Lo Sol, che tanto era stato nascoso, Perchè prima i suoi raggi là su sparse, Delos si scrisse, ed io così lo chioso.

Ancor perchè la cotornice apparse In prima là, Ortigia in greco detta, Ortigia il luogo già nomato parse.

(1) V. Solino, l. c.
(2) disvela Vale a dire aguzza, quasi togliendo da essi un velo che li copra.

La scorta mia non lasciò per la fretta Di dir come la cotornice è strana

E vispa, e quel che a sua natura spetta.

Apollo in questa isola e Dïana

Fur partoriti insieme da Latona, Fuggita qui per iscampar più sana.

Poi fui in Chio, del quale si ragiona, Che vi abbonda di mastice per tutto, E chio in greco mastice a dir suona.

E benchè degna sia per si bel frutto, Più per Omero gli do pregio e fama, Che quivi il corpo suo giace ridutto.

In questo luogo ancor rimase grama
Arïanna dal suo Teseo tradita,
Cui ella troppo ed egli lei possa ama

Cui ella troppo, ed egli lei poso ama. Non pur con l'ago della calamita

E con la carta passava quell'acque, Ma come quel che meco era m'addita,

Vidi Paros, e il suo veder mi piacque Per lo nobile marmo che vi cova,

Paros su detto quando Minos tacque (1).

La Sarda pietra ancor quivi si trova, La qual colle altre pietre è comparata Sì vil, che non so dir a che si giova.

Vedi Nasso, Solin mi disse, e guata,

Che a Delo è otto e dieci miglia appresso:

Questa per nobil vin su già pregiata. Io la mirai ridendo sra me stesso,

Ricordandomi, come Ovidio pone,

Che andando Bacco per quel luogo espresso,

Vide Ofeltes e vide Etalione

Cader nel mar, ed ebbri andar a gioco, Libi, Proreo, Licabas e Medone.

<sup>(1)</sup> Cioè, quando non fu più detta Minos come prima veniva chiamata. V. Solin., 1. c.

E vidi, ricercando a poco a poco, Citerea, la quale è così scritta Per Venus, che d'amor vi porta il foco.

Tra Samo e tra Micon io vidi sitta Icaria, alla qual Icaro diè il nome; Porto non ha, tanto è da sassi assitata.

Vidi Melós, dove si dice come Nacque Iasone, Filomeno e Pluto, E questa isola è tonda come un pome.

E vidi Samo, e questo è conosciuto Per Giuno, per Pitagora e Sibilla, Più che per cosa ch' io v' abbia veduto.

Vidi Coós, dove la gran favilla (1)
Nacque, che fece già lume a Galeno,
Per cui il mondo tanto ben distilla.

E vidi ancor, cercando per quel seno, Lenno, del quale ancor la fama scrive, Come ogni maschio già vi venne meno (2).

Plù in vêr levante trovammo le rive Di Rodi, dove quel dall' Ospedale (3) Con Turchi in guerra il più del tempo vive.

Qui sospirai, e dissi: Ecco gran male, Che questi pochi son qui per la Fede, Ed a colui, ch'è più di lor, non cale.

Di là partiti, siccome procede, Navigavamo, ed io poneva in norma Sempre il più bello che quivi si vede

(1) Ippocrate.

(2) Poiche le femmine misero a morte tutti gli vi xviu uomini delle loro case, tranne Issifile la quale salvo 2 2 90.

(3) Cioè, i cavalieri di s. Giovanni, detti anche cavalieri dell' Ospedale, o Ospitalieri, e cavalieri di Rodi, o Gralmanto di Malta

di Rodi, e finalmente di Malta.

Noi trovammo uno scoglio in propria forma Di nave, e per novella dire udio,

Che da quella d'Ulisse prese l'orma (1).

Un sasso sta tra Tenedos e Chio,

Antandro lo nomâr quei del paese, Capra mi parve, quando lo scoprio (2).

Solino qui a ragionar mi prese

L'altezza e la natura di monte Atto, E durò fin che dalla nave scese

E segui poi : Dalla Grecia t'ho tratto; Ma perchè chiaro ciascun punto copoli, È buon udir come il paese è fatto.

Cinque vi son linguaggi, e sette popoli, Con quei del mar che vedi che son due; L'un le Ciclade e l'altro s'è Centopoli. E qui se' punto alle parole sue.

## CAPITOLO IX

De confini di Europa; del Danubio, del Tanai, e del loro corso, e della natura dei pessi.

Seguita ora a dir del quarto seno,
Che da Bizanzo Europa racchinde
Infino dove al Tanai vien meno,
Ovvero alla Meotide palude,
La qual con sette stadi si divide
L'Asia da noi con le ripe sue crude.

Il nostro mar, che la terra recide Fino alla Tana, indïetro ritorna, Perchè strada non v'è, che più là il guide.

<sup>(1)</sup> V. Omero, Odiss., I. 13, v. 155, e segg., e Solino, c. 17.

<sup>(2)</sup> Solin., 1. c.: visentibus procul caprae simile ereditur, quam graeci aiyad nuncupant.

Il Tanai, che nasce dalle corna Di Risco, per la Scizia prosonda Passa alla Tana, ma più di soggiorna.

Or ciò che chiude dalla nostra spouda Lo mar e il Tanaì, Europa è detta, Con quanto l'Oceáno la circonda.

Sopra l'golso di Tracia in sulla stretta, Che chiude il mar, è cinquecento passi, Del qual Gostantinopol tien la vetta.

Giunti eravamo; ed io pur dietro a passi Della mia guida, trapassammo Pera, Che terra e porto di Genova sassi.

Così cercando per questa rivera Andavam noi, e riguardando sempre Se alcuna novità da notar era.

Qui mi disse Solin: Quando tu tempre La penua per trattar di questo mare, Ricordera'ti (r), e sa che tu l'assempre,

Di quel che or dico; e presemi a contare La forma del dellino e la natura, E quanto è velocissimo il suo andare.

E quauto ancor gli piace la sigura Umana di veder, e proprio quella Che a riguardare è più parvola e pura (2).

Appresso questo disse la novella, Come un s'innamorò già d'un fanciullo, Ch'assai mi fu miracolosa e bella (3).

Aggiunse poi: Di tutti i pesci, nullo È da notar per maggior maraviglia Dell' Echen (4), che a vederlo è poco e brullo.

<sup>(1)</sup> Cioè, ti ricorderai. Così Dante, Inf. 28, 106: Gridò: Ricordera'ti anco del Mosca.

<sup>(2)</sup> Quella, cioè, de'fanciulli.

<sup>(3)</sup> V. Solin., c. 18.

<sup>(4)</sup> Dell' Echen. Questo è l' Echencis di Plinio,.
1. 9, c. 35, e l. 32, c. 1. Veggasi ancora Ovidio, Halieut., v. 99, e Lucano, Phars., 1. 6, v. 674.

Dittamondo 20

Questo ha la schiena ch' un arco somiglia, Piena di squame acute, e pajon ferra, Con cui nel mezzo al mar la nave piglia.

E poiche bene ad essa vi si afferra, I remi o vele a moverla han men forza, Che s' ella fosse in su la ferma terra.

E questo avviene quando il mar si ssorza Di muover fieri venti e gran tempeste, Poi se ne va, come'l mal tempo ammorza.

Per quelle vie, che m' eran sì foreste (1), Trovammo un serpe (2), che per sette porte Passa nel mare con sette sue teste.

E quando giunge, è tanto siero e sorte, Che ben quaranta miglia dentro corre, Prima che'l mar gli possa dar la morte.

E siccome 'l discepol, che ricorre
Al suo maestro, quando in dubbio vive
D' alcuna cosa, ch' ei voglia comporre,

Dimandai io il mio: Come si scrive Il nome di costui, e dove nasce,

E quanto è grande infin a queste rive?

De' Germanici monti tra le sasce

Di Soavia, rispose, par si spicchi, È quivi come agnel prima si pasce.

Poi cercando Baviera ed Osterlicchi,

Trova il fratello di gran signoria, E l'un in corpo all'altro par si ficchi.

Indi per Buda cerca l'Ungheria,

E Bulgaria e Pannonia e Mesia e Dazia,

E tre isole forma nella via.

Po - XIV 18 Seicento miglia di terra nol sazia, Da sessanta figliuoi seco conduce Con Drava e Rabba. Dove qui si spazia.

(1) foreste Cioè selvagge. V. la Crusca.

<sup>(2)</sup> un serpe Cioè un fiume. Solita metafora di Fazio.

Istro il chiamano; e dove si riduce Per lo cammino Danoja si dice, E qui vicino il suo nome perduce.

Così parlando per quella pendice

Costanzia vidi, Aspera, e Maurocastro, Barbarisi che in mar tien la radice.

E vidi ancor cercando per quel castro Magropoli, Cassa del Genovese, Soldana, Vespro, Gabardi, e Palastro.

E poi chi n verso il Tanai discese, Presso Porto-Pisan sopra la Tana, La scorta mia a ragionar mi prese.

Qui la pontica gemma è molto strana, Alcuna in color d'oro chiara e bella, Quale in sanguigno quasi come grana.

E dentro al mezzo lor luce una stella.

Appresso questo mi disse del Fibro (1),

Come e perchè si caccia lo novella,

Così come lo scrive nel suo libro (2).

## CAPITOLO X

Di varie e strane generazioni, e di altri incolti paesi.

Ora passiamo tra popoli barberi,
Bestiali, mostruosi, acri e salvatichi,
Quanto le scimic che stan sopra gli arberi.
Qui si convien che accortamente pratichi,
Disse Solin, chè ne tempi preteriti
Ismarriti si son di buon grammatichi.

<sup>(1)</sup> Fibro Cioè, Castoro, in latino Fiber. Dante, Inf. 17, 22, lo chiama Berero. Vedi anche Fazio medesimo, l. 3, cap. 2, v. 44.

(2) V. Solin., cap. 20.

E perciò sa che chiaramente avveriti Per me e per altrui d'ogni tuo torbido, Se della gran satica aspetti meriti.

Non dubitar, diss' io, ch' i' sia sì orbido, Ch' io scriva cosa, ond' io non abbia copia Per te o per autor sentito e morbido.

Che matto è quel, che si nel cuor s'appropia Una cosa, e che solo a sè vuol credere, Veggendo che sa mal e sollia propia.

Qui non su più nè il dimandar nè il chiedere: La strada prese per la nostra Scizia, Su da levante come dee procedere.

Noi fummo dove Meotide ospizia

Con la sua figlia che vincea di correre Ciascun, secondo che di là s'indizia.

Questo paese, a volerlo trascorrere, Acquoso è molto, ma dove tu'l semine, Frutta si ben, ch'altrui ne può soccorrere.

Non lungi a qui su'l regno delle semine, Che coi mariti lor negavan vivere, Salvo ch'al tempo del tauro e del gemine.

E se li lor confin qui deggio scrivere, Sì la Europa e l'Asia le dividono, Che da niuna parte son dilivere.

E con tanta franchezza già si vidono, Che Greci e Persi, quando n' han memoria, Per danno antico e per vergogna stridono.

Più secoli regnaro in questa gloria, L'origin lor assai su bella e strania, Come si può veder 'n alcuna storia.

Di sotto a queste è 'l paese di Alania, Dove si trova gente senza novero, Acerba sì, che a passarvi è una smania.

Così, seguendo dietro al mio ricovero, Attraversando vidi il fiume d'Ipano, Tal ch'ogn'altro appo lui di là par povero. Lungo ha sì il corso, che color che arripano Al suo principio, della fine ignorano,

Ed e converso quei che al fine stipano. In questa parte gli Aucheti dimorano,

A' quali il fiume pare un gran rimedio, Navigan quello più che non lavorano.

Utile è molto fin a Callipedio,

Ove trova Exapeo, e nel suo aggiugnere Di natura il trasforma, e fassi tedio (1). Qui non bisogna ch' io ti debbia pugnere, Disse Solin, perchè a luoghi domestichi

Mille anni ognor ti dee parer di giugnere.

Maraviglia udirai, se tu ne investichi, \*\*\*\* XVI. 33

De Neuri, che in lupi s'assigurano

La state, e vanno silvani e rubestichi. Infin che I Sol è in leo cotai si oscurano,

Poi ciascun torna in sua figura ed esserc, Non so il peccato onde tal pena durano.

Qui si convien, a lui diss'io, compessere (2) La lingua; e se non sosse il testimonio,

Non l'ardirei nelli miei versi tessere.

Tra questi corre il fiume Boristonio (3), Abbondevol di pesce buono e nobile, Di cui la spina è tener come conio. Vidi i Geloni, gente ferma e immobile,

E queste genti i lor corpi dipingono. E più e men, com hanno onore e mobile.

<sup>(1)</sup> Cioè, fassi tedioso, nocivo. V. Solino., c. 20:
Amnis Hypanis oritur inter Auchetas . . . . purus
et haustu saluberrimus usque dum Callipodum terminis inferatur, ubi fons Exapeus infamis est
amara scaturigine; quia Exapeus liquido admistus
fluori amnem vitio suo vertit, ecc.

<sup>(2)</sup> raffrenare dal lat. compescere.

<sup>(3)</sup> Vale a dire Boristene.

310 DITTAMONDO, Qui presso gli Antropofagi si stringono, I quali vivon tanto crudelissimi, Che d'usar carne umana non s'infingono. Qui passai boschi d'animai fierissimi, Che infin al mare di Tabin si stendono: Più e più di penai, si son lunghissimi. Qui sono i Seres, che in Asia s'intendono, Onde Solin mi disse: Buono è volgere, Come a settentrion le strade scendono. Le prime genti che qui seppi sciolgere (1) Calibi e Dachi fur, che senza regola Vivon crudei, nè mai gli puoi rivolgere. Un' altra gente non lungi s'impegola, Gli Essedoni si pieni d'ogni vizio, Che, a breve dir, quanto la morte negola (2). Qui sui, ed ebbi di ciò vero indizio, Che tanto sono acerbi i Scitotauri, Che squartan l'uom per farne sacrifizio. Gli Nomadi si pascou come tauri. I Satarchi nemici di avarizia Negan l'argento, o cosa che s'inauri. Tutt'i diletti, e tutta la letizia Dei Georgi è quando i campi lor lavorauo, E che n'abbian raccolta con dovizia. Gli Assïaci qui presso dimorano; Costor non han dell'altrui desiderio, Nè per ricchezza più tra lor si onorano.

(1) sciolgere Pare che qui voglia significare scegliere, distinguere: ma è parola affatto stravolta.

<sup>(2)</sup> Vale a dire: ch' io, a parlar brevemente, An rifiuto come la morte, ovvero: di cui, a parlar brevemente, ho più ribrezzo che della morte. — Il Cod. Antaldi, ossia Testo Perticari, legge: Che a rivederla più che morte negola.

Nè albergo, nè ospital, nè monasterio
Non vi trovai, e però nel mio vivere
Usar mi convenia gran magisterio.
Quivi non val saper legger o scrivere,
Quivi per cenno non ti sanno intendere,
Quivi non giova aver fiorini o livere (1),
Onde ai bisogni tuoi gli possa spendere.

# CAPITOLO XI

L' Autore va con Solino fino all'estremità dell'Europa.

To dei creder, lettor, ch' io già non scrivo In questi versi cosa, che non abbia Verace (2) testimonio, o morto o vivo. Qui fui tra due confin dov' è tal rabbia Di gente, d'animai, d'acque e foreste, Che qual v'entra può dir ch'è in una gabbia. Qui vidi tali (3), che fan delle teste Degli uomin coppe, e bevono con quelle, Come Alboino usava alle sue feste. Quivi udii diverse rie novelle, Quivi cercai di strane regioni, Quivi trovai orribili favelle.

Io fui là dove guardan li grifoni Gli nobili smeraldi, e son come aspi, E fieri come tigri ovver leoni.

(1) livere cioè lire.

١,

<sup>(2)</sup> Verace per chi gli presti fede, come il buon Fazio, pel quale sono Vangelo tutti i prodigi narrati da Solino, ch' ora non sarebbono creduti pur da' fanciulli.

<sup>(3)</sup> Gli Essedoni. V. Solin., l. c.

DITTAMONDO. Questi nemici son degli Arimaspi, Che han solo un occhio, e toglion gli smeraidi, Ch' altra gente non è che quivi raspi. Dietro a monte Riseo son questi spaldi, Nuvolo e ghiaccio, ondo io non vi passai, Perchè stella ne Sol par che vi scaldi. Nella fine d' Europa poi trovai Gl' Iperboréi ch' hanno lo di sei mesi, E sei la notte, e ciò non falla mai. Settanta miglia, per quello ch'io intesi, Erano o più dallo golfo di Trazia All'isola Apollonia ov'io discesi. Qual vivo scampa a Dio dee render grazia Chè va per l'ocean settentrione (1), Dove il mar Morto ovver Ghiacciato spazia. Nell' isole Oonás sono persone, Che vivon d'uova di uccelli marini, Che reca il mare. E il Boristen si pone Nell' oceáno. Per quelli confini Infra le altre isole una vidi, Tal che pensando ancor ne arriccio i crini. O luce mia, diss' io, che qui mi guidi,

Che gente è questa, che ha piè di cavallo? Ed egli a me: Si chiamano Ippopidi.

Questi non son, diss'io, d'andar al ballo; E però quanto puoi pur l'apparecchia

Partir da lor, e cercar altro stallo.

Indi passammo ad un' altra più vecchia, Dicendo: Ecco i Fanesi, che le membra

Si veston, come vedi, con le orecchia (2).

La gente di quest' isola mi sembra,

Che Dio e la natura gli abbia in ira, 14x1.75 Diss' io, nè di più trista ini rimembra.

(1) settentrione Per settentrionale.

<sup>(2)</sup> Vale a dire, che hanno si grandi le orecchie, che loro coprono il rimanente del corpo

Ed egli a me: Passa più oltre, e mira, Che come son bestiali in apparenza, Cotal l'anima pensa, che li gira.

Presa di questi vera esperienza,

Tornamino a terra ferma in sullo stremo Silvano e freddo e con poca semenza.

Siccome 1 vidi, dissi, ecco lo scemo, In fra me stesso, dove Linceo (1) volse Uccider per rubar già Trittolemo.

La guida mia parlando a me si volse: Vedi'l paese che la Fame graffia, E d'onde l'Oréada già la tolse (2).

E come leggi in molte patassia (3), Questa è sì suor d'ogni dolce pastura, Che poco giova se pioggia l'annassia.

Così cercando la secca pianura, (Ed eravamo volti in verso sera) Mi ragionò del cervo la natura.

La vita e la beltà della pantera,

E quanto i pardi e tigri sono destri, Secondo che nel libro suo l'avvera.

Usciti fuor di quei luoghi silvestri, Venimmo in Dacia, ove gli uomini vidi Più belli, più accorti, e più maestri.

Esperti (4) de costumi e de lor nidi, Passammo in Gozia, dove l'oceano Da tre parti percuote ne suoi lidi.

(3) pataffia per scritture.

<sup>(1)</sup> Altri chiamano Linco questo re di Scizia, tra'queli Ovidio. Vedi Met., lib. V, v. 650, e segg.

<sup>(2)</sup> V. Ovidio, Met., lib. VIII, v. 793: e per questo paese intendi la Scizia.

<sup>(4)</sup> Esperti cioè Istrutti, Informati.

(1) O Fazio qui fa uso d'un' erudizione che ci è sconosciuta: o la lezione è stranamente depravata.

E quanto piace a loro averne pono.

(2) Cioè, il Mare ghiacciato. — Questo ed il seguente verso trovansi nel Testo Perticari come noi gli abbiamo stampati. L'ultima ediz. veneta ha con lezione che non intendesi:

Sicchè il bianc'orso sotto il ghiaccio sale Pescando in mar lo pesce che vi cova.

### CAPITOLO XII

Di Scandinavia, Gotlandia, Norvegia, Prussia, Polonia, Vandalia, Cracovia, e Boemia.

Tanto son vago di cercar addentro, Ch'io lascio Solino alquanto addietro, Ed esco fuor del suo segnato centro.

E ciò che veggio e per ver odo, impetro (1) Nella mia meute, e poi così lo noto In questi versi, con cui suono il cetro.

Qui sopra l'oceán ghiaccio e rimoto, Ed alla fine della Svezia sono In luogo pauroso, scuro e vôto.

Un' isola v'è presso, ov'io ragiono; Scandinavia di là nomar l'udio, Onde Ibor fu, che già fe' si gran tuono.

E siccome da quella mi partio, Venendo verso noi ne vidi un' altra, Più domestica assai al parer mio.

La gente è quivi molto accorta e scaltra, Vendono e compran pelli e cose strani, Che mandau poi d'una provincia iu l'altra.

Diversi uccei, gran penne di fagiani, E Gotolandia da' Goti si dice, Che prima l'abitâr nei tempi vani.

Di retro a me lungo quella pendice Lassai Livonia, ove'l fiume di Narve Bagna il paese infin alla radice.

Per quel cammin che più dritto mi parve Sotto il settentrion ver la marina Norvegia lungi ed Islandia mi apparve.

<sup>(1)</sup> impetro Cioè ritengo fedelmente come se fosse scritto su d'una pietra.

Dal mezzodi con Dacia si confina, Da levante Galazia, e da ponente L'Ibernico oceán le si avvicina.

Bianca, robusta, e grande v'è la gente. Ed il paese alpestro e con gran selve, E freddo sì, che poco caldo sente.

Assai v'è pesce, selvaggiume e belve, Onde han la vita lor, chè dalla terra Biada, olio, nè viu non si divelve.

Lo mar intorno a tre parti la serra, Pescator sono e cacciatori snelli, Anche pirati altrui per mar fan guerra.

I salchi bianchi, e novità di uccelli, E diversi animai vi sono assai,

Orsi canuti, e Fibri grandi e belli. Un'acqua v'è, che all'Elsa assomigliai.

Dopo che il sole è giunto in capricorno, Passa più dì, che non v'è giorno mai.

Norvegia lasso e ad Islandia torno,

Prendo il cammin a seguir lo mio tema,

Dove il lago di Scarsa dà di corno.

Per molte isole navigasi e rema, In quella parte sono Lite ed Edia, E Silvanigra, Sanso con Finema.

E come quel che volentier si espedia Dal suo cammin, Veturchitan e Nu Passai con gran fatica, e con gran tedia.

In questa parte dove il freddo è più
Si passa in Prussia, ove i Teuton si trova,
Sanza so'son, quanto mai gente su.

La legge ch' hanno è sì bestiale e nuova, Che adoran ciò che prima il giorno vede, Purchè sia cosa che con vita muova.

E qual fa sacramento di gran fede, Uccide un bue, e sul sangue di quello Giura, e il suo giuro per fermo si crede. Così per questa strada ch' io savello, Entrammo nel paese di Polonia:

Pover mi parve in vista e poco bello.

In Vandalia sui, e per Craconia (1), E poi di là il Turon con molti siumi Passai, che quella terra riga e conia.

Poi chiara e netta la Bocmia sumi, Copiosa d'argento e di metalli Con bella gente di novi costumi.

Praga v'è grande con nobili stalli,

L'Albia (2) l'adorna, e quel paese onora, Siccome corre per piano e per valli

Siccome corre per piano e per valli.

Abeti e pini assai vi sono ancora,

Ed orsi e porci e diversi animali,

Che nei gran boschi stanno e fan dimora,

Erbe aromatiche e medicinali Molte si trovan, e gran pro ne fanno Le genti quivi per diversi mali.

Fra l'altre sere una strana ve n'hanno, Ch'è grande come un bue crudele e dura, Con lunghe corna, che serir non sauno.

D'altro l'ha proveduta la natura,
Che sotto 'l mento ha come una borsa,
Che d'acqua l'empie e scalda in gran calura.
E poi ch'ella è cacciata e messa in corsa,
Volgesi addietro, e l'acqua fuori getta,
E quel che giunge pela, e i nervi attorsa (3).

(3) uttorsa Quasi attorce, intermentisce o simili.

<sup>(1)</sup> Craconia per Cracovia in grazia della rima.— Molti nomi geografici sono però così disformati da Fazio, o da suoi Copisti, che non sapremmo come raddrizzarli; perocche, trattandosi di nomi moderni, uon sappiamo gli autori di cui egli ha fatto uso.

<sup>(2)</sup> L'Albia Cioè L' Elba, in lat. Albis. Così anche Dante, Purg. 7, 99: Che Molta in Albia, ed Albia in mar ne porta.

E quanto più è messa a grave stretta,
Più scalda l'acqua, e con più ira torna
Incontro a quei che più presso l'aspetta,
E così i cani e i cacciatori scorna.

#### CAPITOLO XIII

Di Pannonia, Ungheria, Germania, e di molte bestie, uccelli, e fiumi.

Con gli occhi della mente a te conviene Che debbi immaginar di punto in punto, Se vuoi la via, ch'io so, comprender bene. Scizia ho cercato, e sono alla sin giunto, Sempre dal destro, l'oceano e i monti Iperborei e Risei, e qui so punto: Da sinistro il Danubio e le sue fonti. Or ciò, ch' è in mezzo a queste due confine Infin a qui, Scizia par che si conti; Poi quanto dal principio peregrine Del Danubio, come ti scrivo altrove, Pannonia è detta infin alla sua fine. Dal monte di Pannon suo nome muove, E copiosa è molto di metalli, E marmi di più guise ancor vi trove. Sale ha si bel, che par che sian cristalli, Larghe pasture ed ubertose molto, E per cacciar dilettevoli stalli. Lungo è il paese, ed in più parti sciolto (1) Di genti, ond'egli svarian di costumi, E così fan di linguaggio e di volto.

<sup>(1)</sup> sciolto Pare che qui significhi popolato, pieno, numeroso.

Brock am da

Divisi son i regni da gran fiumi, Ma sopra tutti l' Ungheria notai, La qual Mesia si scrive in più volumi.

Degna d'onor, quanto reina mai, Elisabet, che al marito se' scudo

Del corpo, onde la man ne senti guai.

Ma perchè non rimanga passo nudo In queste parti, che sia da notare,

Bulgari rossi e bianchi qui conchiudo.

Vidi Veseno, che non minor pare Di Rifeo sopra questa gran provincia,

Alto è sì, che par che passi l'a're. Dove il Danubio il suo corso comincia,

E dove il Ren nell'ocean s'annega, German son detti per lungo e per schincia.

Qui ritornai a quel, che non ini nega Cosa ch' ei possa, e dissi: Li Buemmi

Sono per lor, o col German si lega?

Come il rubino e il zaffir son due gemmi

Per sè ciascuna, questi son divisi. Cotal risposta alla dimanda semmi.

La lingua il dice e lor costumi e visi, I monti e fiumi, appresso poi mi disse, Come tu puoi veder, se ben t'avvisi.

Poi prima che da quel paese uscisse, Volsi sapere, chi n'era signore, Per un che meco a ragionar s'affisse.

Un nipote di Arrigo Imperatore,

Figliuol del re Giovanni, il regno tiene, Poco del corpo e men troppo del core.

Carlo si scrive, e Cesar si contiene. Ben so che sai chi è, chè per Italia Quanto è di gran valor si dice bene.

Menato su come sanciul da balia Patteggiando a Milano a incoronarsi, Dove acquistar potea più che la Galia.

Vidi una gomma, callaite si chiama, E secondo ch'io udii, la sua bontade

Passa l'arába per nome e per fama.

E vidi ancor tra le altre novitade Lo Cerauno, lo qual candido è quive. Come lo truovi in altre assai contrade.

Di ciò ch' io conto, ch' è per quelle rive, Vedi, Solin mi disse, la natura Di punto in punto; siccome ei la scrive,

E la sua propria sorma e la figura.

<sup>(1)</sup> V. Solin., c. 23.

## CAPITOLO XIV

Di molti altri paesi della Germania.

Le Germanie son due, l'alta e la bassa, L'alta di sopra dal Friul si stende Per Chiarentano, e il Tirol oltrepassa. La bassa lungo il Ren tutta s' intende; Molti sono i paesi grandi e ricchi, Molto in tornei e giostre ivi si spende. Passata la Boemia ed Osterlicchi, Dissi a Solin: Io ti prego per Dio, Che quanto puoi più tosto te ne spicchi. Perchè, rispose, è il paese sì rio? No anzi è buon, ma Ridolfo ed Alberto Mel fan così spiacer dentro al cor mio; Chè l'uno e l'altro, ti dico per certo, Ebbe lo Imperio in man, e ciaseun fue Tal, ch' ogni suo ne rimase diserto. Usciti da Vienna sol noi due, Presi la strada per veder Suapia (r), Per lo molto valor che già vi fue. Poi dimandai, se di quella prosapia Alcun possente e virtudioso n'era, Ma non trovai chi bene il ver ne sapia. Di là partiti passammo in Baviera, Onde fu lo buon Namo, e questa schiatta La più gentil che sia di là s' avvera. Molto mi parve quella gente tratta D' amar e portar sede al suo signore,

E nelle armi accorta e bene adatta.

Dittamondo

<sup>(1)</sup> Suapia Cioè Soavia e Soave, chè così gli antichi chiamavano la Svevia; e così Fazio più volte.

Così cercando noi dentro e di fuore Per Norimberga e Monaco, sentia Gettar sospiri e menar gran dolore.

Perch' io mi volsi alla mia compagnia, E dissi: Ciò non è senza cagione.

Ed egli: Tu che l'intendi, lo spia.

Ond'io udita la sua intenzione, Così mi trassi accortamente a desco, Dov'era gente con poco sermone.

Quivi sentimmo parlar in Tedesco,

Mostrando il gran dolor della contrada Di lor signor, ch'era morto di fresco.

Iser passati, prendemmo la strada

In vêr Messena, ch'è un buon paese, E propio assai vi son metalli e biada.

Da Messen la città lo nome prese,

L'Albia la bagna, che l'adorna assai, La gente v'è buona, bella e cortese.

Veduta quella, in Sassonia passai, Questa contrada sì forte mi piacque, Che niuna di là miglior trovai.

Da' Greci questa gente udii che nacque, Attrodian, Albia, Solara, e Vesera, Colivia vi passai e più altre acque.

Là vidi pietre di questa maniera,

Ch' hanno l' odore sì soave e buono, Quanto hanno le viole in primavera.

Fortissime le genti e siere sono,

E ciò è provato al tempo de' buon Otti, De'quai tra gli altri Imperator ragiono.

Le città, le castella e lor ridotti Cercato, mossi in vêr Franconia i passi Per gli più dritti e sicuri condotti.

Bello è il paese, e pien di gente fassi. Magonza è quivi, dove par che il Reno E'I fiume Meno da lato le passi. Noi trovammo Duringia per quel seno, Che vuol dir gente come terra dura; Dur sono a' lor nemici senza freno.

Forte è la terra e l'aere sana e pura, Chiusa da monti e di metalli piena, Con ricchi armenti e con bella pianura.

A Vestefalia ora la via ci mena: Questa provincia è sorte per gli monti, E'l Reno ed il Vesero l'incatena.

Più altri fiumi vi son con bei ponti, Come Elipie, Ruri, e sonvi ancora Per li lor boschi dilettevol fonti.

Molto è la gente, che quivi dimora, Accorta in arme, e cavalier si destri, Ch' assai per loro il paese si onora.

Gran copia vi hanno d'animai campestri,

Forti cittadi e nobili castelli,

E frutti assai domestici e silvestri.

Così cercando lungo il Ren per quelli Paesi, a Trevir fui, e fui in Cologna, Dove son gli tre magi in ricchi avelli (1).

Orsola v'è, che con quanto bisogua Di fede a Cristo con le vergin sue Sostenne morte e non temeo rampogua. Pay XVI. 121

E quella terra si ben posta fue, Che dell'altre che sono ad essa intorno Donna mi parve, e qui non dico piue.

Pur tra' German come il Ren drizza il corno In verso il mar trovammo più cittadi, Le quai trapasso e ad esse non ritorno.

Io vidi molti sumi sanza guadi, E fra gli altri più nobil mi par Mosa, Che bagna di Brabante li contadi.

<sup>(1)</sup> Cioè i corpi de tre santi Re magi: colà portati da Milano, ove ancora se ne mostra l'arca nella Chiesa di S. Eustorgio dietro l'altar maggiore.

E questa gente fiera e bellicosa
Contra i nemici, e fra loro si vede
Benigna assai pacifica e pietosa.
Per quel cammin, che più dritto procede,
Passammo in Lotaringia, e questa gente
L'ultima de' German quasi si crede.
Da Lotario re, che anticamente
Ne fu signor, lo paese si noma,
Di là si dice, e il nome mel consente.
Gli maggior fiumi, che il paese doma,
È Mosa con Mosella, e quei passai,
Poi fui a Metz, ch'è di là una Roma:
E quivi alquanto con Solin posai.

#### CAPITOLO XV

Di Olanda, Frisia, Picardia, Normandia, e di molti fiumi e paesi.

Posati alquanto, prendemmo la via Pur lungo il Ren, dove trovammo Olanda, Ch' è terra ferma e par ch'isola sia. Perocchè'l mar la gira ed inghirlanda. 🛰 🗱 Dico dalle due parti, e così il Reno La chiude e serra ancor dall' altra banda. Molto è il paese ubertoso e pieno Di begli armenti, di stagni e di laghi, E da lavoro in parte buon terreno. Gli abitator son pacifici e vaghi Viver del loro, e non rubar l'altrui, Ma a chi gli forza o inganna si fan draghi. Infra le altre città, ove io fui, Utrecht mi piacque, ma stettivi poco, Come piacque a Solin, ch' era con lui. Vieni, mi disse, e troviamo altro loco, Indi mi trasse in un altro paese

Sopra il mar lungo e per larghezza poco.

E poichè l'occhio mio chiaro comprese La gente grande e l'abitato loro, Nuovo pensier nella mente s'accese.

E dissi alla mia guida: Son costoro I Frisoni, ai quai Cesare, bis vinti, L'abito diede, col qual fan dimoro?

Rispose: Si, ma poniam, che sian cinti E tonduti e vestiti a questo modo,

Fieri nell'armi sono e poco infinti. L'abito ch' hanno, sel tengono a lodo, Quando contra colui che vinse tutto

Provar due volte d'uscir dal suo nodo. Genti non son che dentro al lor ridutto

Più ami libertà, che costor sano, Che per lei son disposti ad ogni lutto.

Ben lo mostrar, diss'io, e su gran danno, Contra'l conte da Naldo (1) lor signore, Poco è passato più del decimo anno.

Così parlando noi, dentro e di fuore Cercammo quel paese, e poi che noto Mi fu all'occhio e dipinto nel core,

Vidi che di bituminoso loto

E di sterco di bue si facean foco, Perchè di legne per tutto n'è vôto.

Vidi gli abitator di questo loco

Che amano castitate, ed i lor figli Guardan, insin che 'l tempo par lor poco.

E dicon, quando con lor ne bisbigli, Che avendo l'uno e l'altro età matura, Si denno ingenerar che gli somigli.

Qui non è cosa più da poner cura, Passiamo altrove, dissi alla mia scorta, Fuggiam costor, che'l veder m'è paura.

<sup>(1)</sup> da Naldo Cioè d' Anhalt. Così scrivevane i nostri antichi.

326 DITTAMONDO . Ed egli a me: Qui due strade ci porta, L'una per mare passa in Inghilterra, L'altra a sinistra in vêr la Franza è torta. Qual farem noi? Qual più ti piace afferra, Risposi, ond' ei si volse verso Fiandra, Che l'ocean in ver ponente serra. Donne gentil con voce di calandra Là vidi, e gran pasture e ricehi armenti, E pecore infinite andar a mandra. Nobil cittadi ancor e ricche genti Vi sono, quant' io sappia in altra parte, Oneste belle accorte ed intendenti. Poi sopra tutti gli altri sanno l'arte, Che Pallas prima portò dall' Egitto (1); Aspri nell'armi, e molto dati a Marte. Di boschi è molto quel paese afflitto (2), E però la più parte foco fanno Come di sopra de' Frisoni è ditto. L'Escaut, la Lys due gran fiumi hanno, E più terre che adornan la contrada, Bruges, Ganto, Doagio, ov'è il buon panno. Di qui ci mena in Picardia la strada, Che già Gallia Belgica sue detta, Da Pirencastro par che il nome scada. Dolce è il paese a ciò che l'uom diletta,

Da Pirencastro par che il nome scada.

Dolce è il paese a ciò che l'uom diletta,

E l'aere temperata chiara e sana,

La terra buona a ciò ch'entro si getta.

Merico, Belva, Normaco ed Ambiana

Vidi città, e tra'fiumi 'l più degna

L'Ana trovai, che per Fiandra si spiana.

<sup>(1)</sup> lo credo che qui voglia indicare l'arte del . tessere arazzi; giacchè un tempo furono tanto celebri quelli di Fiandra.

<sup>(2)</sup> afflitto Cioè mancante.

LIB. IV, CAP. XVI.

Passati per Bologna, dietro tegno
Alla mia guida ed entro in Normandia,
Lo qual paese ricco e buon disegno.
Qui son bei porti, armenti e prateria,
La terra di gran frutto e l'aere sana,

E per tutto abitata par che sia.

Un fiume v'è, che si chiama Sequana, Che bagna la città di Rotomagno (1), Dove si trova d'ogni cosa strana.

Qui non mi pare da darsi più lagno, \*\*\* \*\*\* 11.95"
Troviam la Franza, mi disse Solino,

Chè quanto più, dovendo andar, rimagno, E più m'è grave e nojoso il cammino.

## CAPITOLO XVI

Di Rolo, come da Scizia venne in Normandia, e fe' grande acquisto, e come si fe' Cristiano.

O più che padre, o buon consiglio mio!
L'andar è buon, diss' io, ma se tu'l sai,
Fa che contenti andando il mio disio.
Questa gente Normanna, onde tu vai,
Dimmi, chi fu e come venne quici,
Ed in qual tempo, secondo che l'hai?
Ed egli a me: La gente, che tu dici,
Come volan gli storni a schiera a schiera,
Mosser da Scizia e da quelle pendici.
Per l'oceán e per la sua riviera,
Come tu sai che gli pirati fanno,
Quanto potean trovar, tutto lor era.

<sup>(1)</sup> Rouen in lat. Rothomagus.

Poi dopo lungo tempo e grave assano Passarono in Norvegia, ed ancor quivi Similemente secero gran danno

Pur così discendendo per quei rivi, Rubando la Bretagna e Germania, Tutti si feron per lo acquisto divi.

E giunti, ove or si dice Normandía, Appresso la città di Rotomagno, Quivi fermaro la lor signoría.

Rolo era il signor tra lor più magno, Pieno di gran virtute e di valore, Largo e cortese ad ogni suo compagno.

Carlo in quel tempo era Imperatore, Il Semplice, che udita la novella, Credo per suggir briga e sarsi onore,

La figlia sua che nome avea Ghisella, Fatta amistade e compagnia con lui, Gli diede a sposa, ch'era onesta e bella.

Appresso ancora confermò costui

Signor di questo gran comprendimento, Ed ei si se cristian con tutti i sui.

Negli anni di Cristo novecento

È dodici su, ch'ei prese l'battesimo, Di che ciascun di qua ne sue contento.

Roberto conte il tenne al cristianesimo (1), E del suo nome lo nomò Roberto,

Secondo che ciò piacque a lui medesimo.

Due figliuoli ebbe sì satti per certo, Che se'l mondo n'avesse ora di quelli,

Non sarebbe de buon, com è, deserto.

Larghi, pro' suro, sortissimi e belli, Guglielmo Lunga-spada il primo reda, Come di qua sai che sanno i sratelli:

<sup>(1)</sup> al cristianesimo Vale a dire al sacro fonte dove l'uomo vien fatto cristiano.

Riccardo l'altro suo figliuol correda:

Tancredi in Puglia andò e là fe' guerra,

Acquistando città, castelli e preda.

In Franza poi passò, se alcun non erra,

Del re a posta a guerreggiar Borgogna, Dove molto acquistò ricchezza e terra.

Acciocche sanza chiosa si dispogna, Se deggio soddisfar a quel che chiedi,

Qui lungo un poco parlar mi bisogna.

Morto Riccardo, rimase Tancredi

Con dodici figlinoi, che ciascun fue Forte e fiero quanto un leon redi.

E sanza dubbio ben credo che tue Ti segneresti per gran maraviglia, Se udissi di ciascuu l'opere sue.

Anfredo fue di quelli; e costui piglia Guerra con Leon papa, e il mal che se',

Dalla sua gente ancor se ne bisbiglia.

Puglia e Sicilia, e tennela per se-

De' dodici fu l'un, e da lui scese Raïmondo e Ruggier, che sanza fallo

Assai ben poi governaro il paese. Morti costoro, in poco d'intervallo

Duo Raimondi fur, che l'un seguio

Appresso l'altro a guardar questo stallo. Ruggier fu il primo, che con gran desio

Incoronar si fe' re di Siciglia,

Che assai si vide a' suoi libero (1) e pio.

Similmente ciascun se gran samiglia

De' dodici, e per lor prodezza e senno Qual conte su, e qual gran terra piglio.

<sup>(1)</sup> libero Cioè liberale.

Ma nota qui che nulla non t'impenno Dei successor del buon Guglielmo primo, Perchè altrove udirai quello che fenno. Quanto m' hai detto, gli risposi, io stimo E veggio ben, che appunto hai risposto Alla dimanda mia infino all' imo. Ma dimmi, questo nome onde fu posto A questa gente ora detti Normandi? Ch'io non l'intendo se non m'è esposto Per te, o per aktrui, che il ver mi pandi.

# CAPITOLO XVII

Descrivesi la Francia, e la guerra tra i re di Francia e d'Inghilterra.

Pur seguitando la mia cara scorta, E ragionando nel nostro cammino, Di Normandia nella Francia ci porta. Tra l'oceano e 'l giogo d' Apennino, Rodano e Reno e Pireno si serra La Francia tutta, e così la confino. E poichè noi entrammo in quella terra, Invêr Parigi fu la nostra strada, Cui Senna bagna ed a Nantes si afferra. Io vedea arsa e guasta la contrada, Le larghe strade venute sentieri, E i campi senza frutto e senza biada. E mentre che di ciò stava in pensieri, Noi vedemmo un da traverso venire In abito e con segni di corrieri. Dieu vous garde, fu il primo suo dire. Et tu sois, fitz-je, le bien venu, Vago di domandare e lui d'udire.

Appresso disse: En quelle part allez-vous? A Paris, rispos' io; et moi ancora: Et ici il se tut, et ne dit rien plus. Così andammo presso che due ora; Ma poiche tempo mi parve, e sue avis, A parlar presi senza più dimora: Dis-moi, beau frère, je voye ce pays,

Oue tant être soloit beau et noble. Tout degâte, à feu et flamme mis.

Comment fut ce, où est l'argent et le moble Au roi de France, que tant en soloit avoir, Comme nous savoit conter et dire le noble?

Ami, sitz-il, ce que tu dis est voir, Car en tous chrétiens n'etoit un roi, Que tant fut grand, riche et de pouvoir.

Comme tout s'en va ici depuis un mois, Dire ne le saurais, mais de tant, bien aussi Chacun s'en fait le signe de la croix.

Degâte le tout, et malmenne ainsi Par sa valeur Odoard d'Angleterre, Et de Galles, et d'Essex, et de Derby.

Ed io: Pourquoi on commença la guerre? Pourquoi? fitz-il, pour son heritage Il domandoit Paris et toute la terre.

Dont notre roi se tint à grand outrage; E pour telle chose on commença le trif, Que France a gâté, et detruit son bernage.

Assez il sont par le monde des chétifs Hommes et semmes et jeunes enfans, Et maint mort, qu'encore seroit vif.

Bien la guerre dure vingt-six ans Tant sière et forte entre ce rois ensemble, Quant jamais fut entre Carthage et Romans.

De sous Calais chacun dejà s'assemble, Et il veut mourir, voyant le roi hardi, Six mille lanciers et plus barons ensemble. Là notre roi s'enfuit desconsit, Après s'en vint Odoard et les Bretons Tres-tôt ardentes jusque près de Paris.

Une autre fois se montre à ses barons Le roi de France, et fait son garniment, Pour se venger de ce triste abandon.

Je te dirai qu'il ramassa grand gens Forts et hardis, mais le Ciel fit son arrêt, Car vaincu fut il et pris ensemblement.

Pour vray te dis-je que celui de Calais N'etoit assez fort mon roi pour sconfire, Si propre Dieu ne l'avoit arrêté.

Or je te conte en bref notre martire, Encore te dis que j'ai peur de pis, Si Dieu à tems n'entends nos soupirs.

Bien ai-je öui tout ce que tu me dis, Mais fais moi sage, si le roi Odoard En ses victoires a grande terre conquis.

On voye par tout, fitz-il, son lèopard, En Gascogne fleur de lys ne reparbit, Ni en Normandie, ni parmi les Picards.

Après un long siège on lui rendit Calais,

Et te dirai-je, sur la mer de Bretagne

Tant que tancit mon noi s'en est allé

I ant que tenoit mon roi, s'en est allé. Ami, fitz-je, à la royale enseigne

imi, fitz-je, à la royale enseigne Messager semble, dis-moi, où tu vas, Si dire se peut, et si ce non, remaigne.

Vrai est, fitz-il, qu'en messager on m'envoye A' la hate de la part du roi de France, Le pourquoi en bref, je crois, tu ouir pourras.

A la parole, que tant outre s'avance, Pensais-je en moi, et dis entre mes dents: Cestui a du roi le dépèches et l'esperance.

Or me dis, beau frere, en mourut grand gens En ces batailles? Quatrevingt milliers, Repondit-il, et plus comme j'y pense. Dis-moi s' il a fils, qui puissent le venger,
Le roi. Oui; Charles le Dauphin,
Repondit-il après, un jeune guerrier.
Ainsi parlant nous guidoit notre chemin
Droit à Paris, où mon coeur m'envoye;
Le messager alors, le chef enclin,
Prit son congé, et se mit à la voye.

### CAPITOLO XVIII

Di Parigi, e delle cose di Francia, fino a Carlo Magno.

Sour rimasi, la mia guida ed io, Passammo dentro alla uobil cittade, Dove più di soddisfeci al disio. Cercato e visto ogni sua diguitade, Dico per certo, che quante ne sono In tutta Europa vince di bontade. Qui le scienze con lor dolce suono Per tutto le divine e le mortali, E di e notte udir cantar si pono. Qui sono i bei costumi e naturali Quanto ad Atene mai, quando fu donna Di filosofi e d'arti liberali. Questa dir posso sostegno e colonna Di ciascun che va là e vuol sar bene, E nei bisogni suoi verace alonna (1). Così ricchezza, e quanto si conviene Alla vita dell' uomo, là si trova, E con viva giustizia si mantiene.

<sup>(1)</sup> alonna Valc a dire nutrice. Questa voce di Fazio si è già altrove dichiarata. V. L. 3, c. 16.

Veduto noi qui ogni cosa nuova, Buon è d'altro pensar, mi disse omai Solin, chè l' dimorar più qui non giova.

Ed io a lui: Ben di', ma se tu vai, Non perder tempo, ma de' re di Francia Mi di' il principio e la fine, se'l sai.

Ed egli andando: Volgi in qua la guancia, E il mio breve parlar, siccome il dico, Dentro alla mente tua pesa e bilancia.

Tu dei sapere che nel tempo antico Ch' arsa fu Troja nel mondo i Trojani

Per tutto germogliar come il panico.

Due si partir d'alto core e sovrani,

Nipoti del re Priamo, e con gran gente Più paesi cercar diversi e strani.

Turco fu l'uno per lo qua' al presente Turchia è detta; e siccom' io il confesso, Per molti autori questo si consente.

Francio o vuol dir Priamo, l'altro appresso Al fin di Europa sopra I quarto seno Sicambria fece poiche la fue messo.

Appresso in Germania di sopra il Reno Franconia nomino un gran paese, Ben lo vedesti, di ricchezza pieno.

E tanto l'ali sue aperse e stese, Che fin qui a Parigi, ove siamo ora, Francia per lui a nominar s'intese.

Ben è alcun che vuol che i Franchi ancora Fosser nomati da Valentiniano, Per gran servigi che gli fero allora.

Di questo Francio o Priamo, ch'io ti spiano, Discese Marcomir, del qual poi nacque Faramondo, a cui il suo rimase in mano.

Appresso Meroveo a'suoi sì piacque, Che fur contenti di chiamarlo re, E così il nome del ducato tacque. Del nome suo poi Meroveo se' Nuova prosapia che appresso seguio, Per aver lugga sama dono sè

Per aver lunga fama dopo sè.

Childerico fu poi, del quale udio Che se Bassino di Bassina tristo, Che Clodoveo appresso partorio.

Or questo Clodoveo nato d'acquisto
Fu'l primo re, che prendesse battesimo,
Di Francia, per amor e fe' di Cristo.

E secondo che udii, e fra me esimo (1), Cinquanta volte diece o alcuna piue Correano gli anni allor del cristianesimo.

Per quattro suoi figliuol partito fue Il regno poi; ma questo lascio stare, Chè troppo andrebbe il mio parlar in sue.

D'Eraclio al tempo imperator mi pare Che Clotario di Franza tenea il regno, Dove I primo Pipin venne a moutare.

Da nove re appresso ti disegno, Che furo fino a Childerico, il quale L'ultimo fue, e questo parve degno.

Pipin su quel che primo al trono sale, Siccome udisti dir, di là dov'era,

A quell'antica che piangea il suo male (2). Pury VI. II à

Venuto men lo stoppino alla cera,

E spento il lume della prima schiatta,

I Caroli montar su quella sfera.

O mondana speranza sciocca e matta, Ch'ognor nei beni temporal più sidi, Guarda come si gira e si baratta!

I Merovinghi, che ser sì gran gridi, Qui venner meno, e i Caroli montaro, Dov'eran quelli e tennero i lor nidi.

<sup>(1)</sup> esimo Cioè ragguaglio. V.1.2, c.9, v. 88. (2) A quell'antica, ecc. Vale a dire A Roma.

Vero è che con più sama e con più chiaro Nome su la seconda che la prima, Imperciocchè lo Imperio governaro.

E se di tal prosapia scrivi in rima, Dir puoi com' essa uscio di Germania, E che dal Trojan sangue si dilima.

Anchise, Arnolfo e Pipin sur, che pria Venner in Francia, e qui per los sapere Preser del Maggiordomo la balia.

E puoi ancora, se cerchi, vedere Come Pipino Magno e Grimoaldo Dietro ai primi fur di gran podere.

Ansuïgi, che fue sieuro e baldo, E Pipin Grosso seguitàr costoro, Tenendo ognor l'uffizio fermo e saldo.

Grimosldo secondo appresso loro

Tenne il governo, e poi il suo fratello, Che più d'alcun de' primi quivi onoro.

Ben so che'l sai, dico Carlo Martello, Del quale Elpaide fue la genitrice, Fortissimo del corpo grande e bello.

Di costui nacque, per quel che si dice, Pipin Breve, che ingenerò dappoi Carlo Magno, che fu tanto felice, Che mai Cristian miglior non fu tra noi.

## CAPITOLO XIX

Tratta degli altri re di Francia fino a Giovanni di Valois.

Pun sempre andando mi disse Solino: Ben so che sai siccome Childerico Perdeo lo reguo, e tolselo Pipino; E però lascio che qui non tel dico. Ma io ti conterò, chè nol sai forsi. Come Dio rende dattero per fico (1).

Già n' eran sei de' Caroli trascorsi,

Quando Roberto venne Maggiordomo, Con sar tra quelli del giuoco degli orsi.

Morto Roberto, il figliuol, che Ugo nomo, Tenne l'uffizio, e a Lodovico il Balbo Fe' de' gran mali, ma non dico il como.

Dopo questo Ugo, il figlio crudo e scialbo Nomato Ugo Ciapetta, chè il suo padre Trovato avrebbe a ciascun mal il calbo (2).

Con le parole lusinghiere e ladre

Ritrasse a sè alcun di quei del regno, E con promesse assai salse e bugiadre;

E tanto sece a ingauno e con ingegno, Che sopra Carlo, ch'era suo signore, Trattò la morte, ond'ei non era degno.

Oh potenza di Dio, oh sommo amore, Che fai, che miri, ov'è la tua giustizia, Chè la terra non s'apre a tal dolore?

Costui di notte, ove sicuro ospizia,

Prese lo suo signor con due suoi figli, Gli quai fe' poi morir a gran tristizia.

Così il tiranno, dopo più consigli, Si ridusse alle man la signoria, E l'arma sua lasciò prendendo i gigli.

(1) Dant., Inf., c. 33, v. 120: Che qui riprendo

daitero per figo.

<sup>(2)</sup> Non so che significhi trovare il calbo a ciascun male, nè come da ciò possa venire il nome di Ciapetta, o Capeto. Forse che per calbo Fazio intende il capo, il rimedio, o simile. La parola calbo non è nella Crusca.

E poich ebbe del tutto la balia, Non pur si tenne al primo mal, ma quanti Trovò di quegli uccise e sparse via.

Morto costui, che fe' mali cotanti, Rimase il regno al suo figliuol Roberto, Pietoso a Dio e divoto a' suoi Santi.

E secondo ch' io udii, dico per certo Ch' ei fu sottile, e di scienza pieno, E ne'fatti del mondo assai esperto.

E poiche in tutto al mondo venue meno, Arrigo segui lui, che'l regno tenne E ben guidar lo seppe col suo freno.

Appresso di costui signor ne venne Filippo primo, il qual ancor si disse Che bene il regno assai gli si convenne.

Lodovico il figliuol dopo lui visse, Il qual vivendo il suo figliuol fe' re, Perchè guidasse il regno s'ei morisse.

Oh quanto è solle qualunque pon se' Nelle cose del mondo, e che si crede, Che vadan come sa il penser sra sè!

Lo padre che sperava ed avea sede Che dopo lui rimanesse il figliuolo, Morto cader sel vide giù tra piede.

Ed odi come e se questo fu duolo, Chè, cavalcando, un porco l'attraversa, Onde cadde e morì in un punto solo.

Dopo tanta sventura e si diversa Morio lo padre, e Lodovico sesto Rede rimase e nel regno conversa.

E secondo che ancor m'è manisesto, Filippo il terzo tenne dopo lui L'onor con vita cortese ed onesto.

Un altro Lodovico di costui Nacque, che'l regno governo appresso, Si forte fu, che ne fe' dire altrui. Ma nota quel che a dirti vegno adesso: Costui lasciò quel Lodovico reda, Che tra Santi in catalogo su messo.

Costui ebbe un fratel, che si correda Del regno di Sicilia, io dico Carlo, Che fe di Corradin sua trista preda.

Ora di questa schiatta, ch'io ti parlo, Filippo quarto appresso lui seguio,

Che'l regno tenne e ben seppe guidarlo.

Filippo pestisér nomar udio

Lo quinto appresso, e s'io non son errato, Superbo su malizioso e rio.

Fece omicidi assai lo scellerato, E sua fattura su, che Bonisazio

Papa su preso, e poscia incarcerato.

Trenta anni tenne il regno o quello spazio, Nè per tutto quel tempo di mal fare, Secondo il dire altrui, si vide sazio.

Al fine essendo in un bosco a cacciare, E trovandosi solo a sol col porco, Morto il caval, gli convenne smontare;

E quella fiera acerba più d'un orco Gli corse addosso, e con la lunga sanna Lo gittò morto a traverso d'un sorco (1).

Lodovico il figliuol, cui'l tosco danna, Tenne la signoria da diece mesi,

E ciò su degno, se alcun non m'inganna.

Filippo sesto, secondo che intesi, Dopo costui il paese governa, Ma poco i fatti suoi furon palesi.

E perchè il vero per te chiar si scerna, Morto Filippo, Carlo appresso sue, Che da ciuqu' anni nel reame verna.

<sup>(1)</sup> sorco Antitesi per solco.

Costui sue fratel degli altri due,

E figliuol di Filippo acerbo e crudo,

E qui sinir tutte le rede sue.

Venuti meno quei di questo seudo (1),

Filippo di Valois seguio da poi,

E Giovanni il figliuol, del qual conchiudo.

Che con gran guerra tiene il regno aucoi.

#### CAPITOLO XX

Di Campagna, e dei nomi delle provincie vicine.

DA Parigi partiti, come io dico, Ragionando n'andava la mia scorta Or del tempo moderno or dell'antico. E siccome persona tutta accorta Ei prese il suo cammin in vêr Campagna Per quella via che gli parve più corta. Il Marno fiume la contrada bagna, Bello è il paese e la geute n' è buona, Cortese altrui e volentier guadagna. Noi fummo a Reims, del quale si ragiona Di questa dignità, che ciascuo re Di Francia quivi prende la corona. Solin si volse andando, e sermò il pie, Dicendo: Vieni pur al par con meco, Chè l'udir men ti noi e il dire a me. E com'io fui, com'ei volse, con seco, Una gente son, disse, i Galli e i Franchi, E gala è tanto a dir qual latte in greco.

<sup>(1)</sup> Cioè di questa discendenza.

E perché son più qui ch'altrove bianchi Uomini e donne, per certo ti svelo.

Dal bianco latte il nome par che branchi (1).

Per le grandi Alpi coperte di gelo,

Ch' al caldo sole temperanza danno, Chè non le accende col rigor del cielo,

Li corpi loro più candidi stanno,

Che in altra parte, e son rubesti e duri E grandi e forti iu arme e onor si fauno.

Ma perchė trovi i vocaboli oscuri

Di Orosio e di più molti in questa parte, Vo' che alcun noti qui dei men maturi.

In Francia più provincie sono sparte; E l' una Gallia Belgica s'intende, Che da Belgo città lo nome parte,

La Fiandra tutta e Picardia comprende.

L'altra Gallia Sennonese si scrive, Che qui in Campagna e Borgogna discende.

La Lugdunese Gallia per le rive

D'Alvernia passa e per la sua radice,

Benche ora tal nome poco vive.

L'Alpi d'Italia e tutte sue pendice Anticamente Gallia Transalpina E Cisalpina trovo che si dice.

Però che quando venne la ruina In Italia di Brenno, di lor nome Nominar Gallia Liguria e Flammina.

Più ne son molte, che 'l dove ne 'l come Qui contar non ti voglio, perche troppo,

A tanto dir, potrei gravar le some.

E io a lui: Disciolto omai si è il groppo In questa parte, e con gli occhi del core Diritto veggio ov' io mirava zoppo.

<sup>(1)</sup> branchi Quasi si disbranchi, derivi-

342 DITTAMONDO . Così audando e ragionando, fore Uscimmo di Campagna a passo a passo Per quel cammin ch' a noi parea migliore. Noi summo in molte parti, che qui lasso A ricordar, perocchè là non vidi Novità degna da fermarvi il passo. O luce mia, poiche per questi nidi, Diss' io, da notar cosa non discerno. Fa che per altri luoghi tu mi guidi. Per che mi trasse allora in Alverno: E ciò per amor d'Ugo assai m'aggrada, Che per amor di Carlo andò allo Inferno. Silvestra e montuosa è la contrada Ed abbondevol di bestiane assai. E in molte parti di vino e di biada. La più nobil città, ch'io vi trovai, Monclaro là si noma nel paese, Gente v'è buona per tutto ove vai. Appresso questo la sua strada prese Per diversi sentier la scorta mia; In Andegavia andando poi discese. Qui si confina con Aquitanía, Qui trovai Andegavia, una cittade Che'l nome alla contrada par che dia. Qui è la gente bella e con bontage, Buono è il paese, in parte molto acquoso, Abbondevol di vino in più contrade. Così cercando sanza alcun riposo Noi girammo la Franza or su or giue, Per sentir ciò che v'era più nascoso. Vidi in Quintin la tomba di quei due Che s'amar tanto, che si può dir certo, Che una Tisbè, l'altro Pirámo fue. Dolce mi fue il loro amor coperto, Quando lo intesi, e l'audar e il venire Del cagnuol, ch'era tauto accorto e sperto. Ma poiché gli sospir venni ad udire Del gran lamento, e la pietosa morte Che ciascun sece, qui non saprei dire Quanto mi dolse de' due amanti sorte.

#### CAPITOLO XXI

Tratta di Borgogna, Savoja, Delfinato, Narbona, Avignone e dei fiumi loro.

Ben puoi veder, lettor, se miri e palpi Siccome per la Fiaudra e Picardia E per Parigi vegno alle postre Alpi. Noi trovammo Borgogna in questa via, Che da' borghi, che gli Ostrogoti fenno, Borgogua par che nominata sia. Più novelle udii dir, ch' io non impenuo, Del valor di Gerardo e di Donclaro, E di Oliveri la prodezza e il senno. Questa contrada è sorte, e summi caro Di visitare il beato Antonio, Dove presso a Vienna fa riparo. Molto è quel luogo divoto ed idonio, E il Santo riverito, e questo è giusto, Perchè vivendo già vinse il demonio. Acerbo e fiero si trova e robusto A chi il dispregia, e benigno e pietoso A qual con fede il prega e con buon gusto. Partiti da quel Santo grazioso, Passai la Sona con la scorta mia, Poi in Savoja entrai sanza riposo. Savoja in lingua nostra salva via Vuol dir, perocch' ella salva la strada Dell' Alpi tra la Franza e Lombardia. Sicura, forte e buona è la contrada, E la gente piacevole e cortese,

E franca con la lancia e con la spada.

La guida mia la via diritta prese Inverso Ciamberí, e poi passai La Isara e più fiumi del paese.

Nel Delfinato dopo questo entrai;

Questa contrada è molto cara e bella,

E copiosa d'ogni bene assai.

Ricche cittadi e nobili castella

Si trovan sopra il lago di Losanna, Che dà sermoni, onde assai sen novella.

Tra lor così per cattivo si danna il misero Giovanni lor Delfino,

Che rifiutò l'onor di tanta manna,

La Durenza di già passato avea

E il Rodano dov'esce suor del lago,

E di Provenza lo cammin prendea.

Rodano cerchia un bel paese e vago

Della Gallia e Narbona, e nel mar sale (1)

Si ruinoso e sier, che par un drago.

Noi trovammo un Romeo andando, il quale

Io salutai nella nostra favella,

Ed ei rispose in lingua provenzale:

Amiz, siz-jeu, sabes de ren novella?

Oc, respondit, ara la gherra est fort. An roi d'Aragon e de Castella.

La terre ont arse e degastat le port, Pape osses ligam ne vault ren,

Car nus etrans il puet trovar acort.

Frere, fiz-jeu, a cest croi veramen, Che tal se pensen guasagna e jausir, Che ren venzer porra son paubre sen.

<sup>(1)</sup> sale O qui è catacresi in vece di discende, o significa salta da saglire in questo senso.

Ancor ôi, quant fui a Vignon, dir, Que roi de France aurirez le passage, Ma pauch lui segiront à mon albir.

Le roi de Chipre, qui est proub e sage, Dedens Vignon a demoré plus jors, Por ordre mettre e fins a cest voyage.

A cest que monte? Car le notre pastors, L'empereor, ne aucun cardenal Por l'amor dieu a ce profre son cors.

Amiz, fiz-jeu, monter porra gran mal,

Si paubre mense voglia disveglier

Le chien ani doct dedans son naubre si

Le chien qui dort dedans son paubre stal. E li Romeu: Or lasson li pensier

E li Romeu: Or lasson li pensier

A cel de France e de Chipre, car crei

Que bien a temps se sauront consilier.

Poi disse, a dieu soiez, e mosse i piei, E Solin gli rispose: Va con Dio, Chè ben sai dir quel che tu vuoi e déi.

E così andando la mia guida ed io, Passammo Narbo, che parte Narbona Dall' Italia, secondo ch'io udio.

Gallia bracata da antica persona Questa si disse, e alcun tale la scrive, E poi Provenza in parte vi si suona.

Buone cittadi e porti per le rive Della marina sono, e ricchi fiumi, Accortamente e bello vi si vive.

Lo paese, la gente, e lor costumi Ad Italia soniglia, e per antico Di Roma amici trovo in più volumi.

Infra le altre città Marsiglia dico In quel paese ch' è di maggior loda, E con gente più fiera al suo pemico.

E con gente più siera al suo nemico. Nizza, Tolon, Frejus, per quella proda Passai con la mia guida, e sui ad Arli, Che dello antico onor par ch'ancor goda. JITAMONDO,
Là vidi tanti avelli, che a guardarli
Un miracol mi parve, e la cagione
Appena v'è chi il vero ben ne parli (s).
Poi fummo sopra Rodano a Lione,
E vedut'ho Narbona e Mompellieri,
Poi ci traemmo noi verso Vignone,
Perocchè quivi avea molto i pensieri.

#### CAPITOLO XXII

Del Papa, dei Cardinali, della Guascogna e della minor Bretagna.

Usal vuol Cristian perfetto esser a Dio, Disse Solin, per veder belli esempli Vegna a Vignon, dove siam tu ed io. E l'occhio al principal in prima templi (2), Poi a' suoi frati degradando miri, Come ciascuno il Čiel par che contempli. Qui vanno a piè con prieghi e con sospiri, Qui povertà si brama e porta in palma, Qui con digiun si affliggono i desiri. Qui castità che santifica l'alma, Qui caritade con speranza e sede, Qui l'umiltade e verità s'incalma. Qui tanto amor del prossimo si vede, Che ciascuo quanto può più si distrugge, Per fargli ciò che gli bisogna e chiede. Ogni mondan diletto qui si fugge, E gola e simonia con vanagioria-E gli altri vizi tutti stanno in ugge.

(2) templi qui è usato da Fazio per fissi, diriga e simili.

<sup>(1)</sup> Di questi sepoleri fa menzione anche Dante nell'Inf., c. 9, v. 112.

Così mi dice andando la mia gloria, Ed io a lui : È questo il sommo bene, S' egli han la vita di Cristo in memoria.

Chè quando miro, come si conviene, Veggio veracemente che per altro

L' üomo in questo mondo a star non viene,

Che sol per acquistar in questo l'altro; E in acquistarlo non vi so più modo,

Che a tener dietro a lui devoto e scaltro.

Ma di quel che mi di'niente ci odo, Non so se parli al modo degli ribi,

Che per antifrasì si scioglie il nodo.

Ed egli a me: Se tu vai e stai ibi Dov essi vanno e stanno a concistoro, E gli occhi tuoi del loro pasto cibi,

Vedrai la santità che regna in loro, E del sesto Clemente udirai come Dissipò largamente il gran tesoro.

Assai ci son, ai quali io non fo nome, Che se avesser da spender com' ebbe ello, Ne darebber non men d'un si bel pome.

Qui si taceo, ed io allor favello:

Ora t'intendo, e credo quel che dici, Mirando ai modi di questo e di quello.

Ed egli a me: Figliuol ascolta quici, E ciò ch' io dico quanto puoi rubrica;

Chè quel dir frutta ch' ha vive radici.

Ben so che molti il mio parlar nemica, Ma s'alcun ti si duol, rispondi e nota:

Non faccia l'uom, se non vuol che si dica.

Veduta la milizia sacerdota,

Cui piange Roma per la sua follia, E della terra ogni parte remota,

Di là partimmo e prendemmo la via Per cercar la Guascogua e le Turona, Le quai provincie son d'Aquitanía.

**548** DITTAMONDO . Tra Piren monte e'l fiume di Garona E tra lo mare Oceano si racchiude Tutta quella contrada di Guascona. Silvestri, montuose, fredde e nude In molte parti vidi le sue rive, E in altre assai di belle ville e drude (1). La gente vi trovai, che quivi vive, Bella del corpo ed audace e seroce, Come Isidoro, Plinio e Orosio scrive. Per la copia del vino, ond'è gran voce. Vengono i mercadanti in quella parte. Che poi lo portan fuor della sua foce. Questa provincia trovo in molte carte. Che da vacchea Vascogna si dice: E con Tolosa ancor confina in parte. E così ricercando le sue lice (2), Noi trovammo Bordella sopra il mare, Dove Garonna perde ogni radice. Di là partimmo appresso per trovare Turonia, ch'è un bel paese e grande, La terra è buona, e salubrima (3) l'a're. Per lo paese un gran fiume si spande,

Liger lo noman, e questo si vede Pien di navigli spesso dalle bande.

Una città nella contrada siede.

Turonia è detta, ch'è tanto vetusta, Che prima alla provincia il nome diede.

La gente è forte li grande e robusta, In opere benigna più che in vista, E coi vicini temperata e giusta.

(1) drude Per vaghe, leggiadre.

<sup>(2)</sup> lice Qui pare che valga parti, divisioni, e simili : ma donde derivi non so. Fors' anche è corruzione dei Copisti.

<sup>(3)</sup> salubrima Sincopato di saluberrima.

LIB. IV, CAP. XXIII.

Tutta Aquitania si chiude e si lista Tra la Narbona e il paese di Spagna, E tra il mare Oceano si regista.

Acciò, disse Solin, che non rimagna Terra di quà che non ti sia scoperta, È buon cercar per la minor Bretagna.

Io fui in Gaunes, dove ancor s'accerta La morte di Dorens, e la donzella Che il corrier lassò al re di là deserta.

E sui ancora dove si novella, Che combattendo Artù Flores conquise, Acquistando i due regni e le castella.

Poi vidi l'isoletta dove uccise Tristano l'Amorotto, e dove ancora Elias di Sassogna a morte mise.

Intanto ivi udii contar allora
D'un' ellera che dello avello uscia
Là dove il corpo di Tristan dimora,

La quale abbarbicata se ne gia Per la volta del coro, ove trovava Quello nel quale Isotta par che sia.

Per le giunture del coperchio entrava, E dentro l'ossa tutte raccogliea, E come viva fosse l'abbracciava, E ciò di nuovo trovato parea.

# CAPITOLO XXIII

Di Anglia e de' suoi nomi antichi, e delle sue maraviglie.

On si passa nella gran Bretagna,
Alla qual (1) Bruto lo suo nome diede,
Quando contro a' giganti la guadagna.

<sup>(1)</sup> Forse è più corretto Brito. Così anche nel capitolo susseguente.

**350** DITTAMONDO . Albion prima nominar si crede; Anglia appresso da una donzella, Ch' Anglia si disse, lo nome procede. Tanto è l'isola grande ricca e bella. Che vince l'altre che in Europa sono. Come sa il sole ciascun' altra stella. Di moki e grandi ovili largo dono La natura le ha satto, e più ancora, Che sicuri da lupi star sen pono. Della gagata pietra ancor si onora, Di che Solino la natura propia Quivi mi disse, e di che s'incolora. Perle vi sono ancora in larga copia, Le genti vi son bianche e con bei volti. ·Siccome neri e sozzi in Etiopia. Chiare fontane e caldi bagni molti Trovammo nel paese, e gran pianure, E diversi animali in boschi folti. Diverse frutte, anche larghe pasture, Belle castella e pobili cittadi Adorne di palagi e d'alte mure. Alteri fiumi e grandi senza guadi, Carne, biada, pesce assai si trova; Giustizia è forte per quelli contadi. I' nol vidi, ma tanto mi fu nova Cosa ad udir, e per tutti si avvera, Che di notar, come l'udii, mi giova, !Che fra le altre una isoletta v'era, Dove con coda la gente vi nasce Corta, qual l'ha un cervo o simil fera. Vero è, che uscito ciascun dalle sasce Propie, le madri senza alcun dimoro

Passan altrove, e suggon quelle ambasce.

Non diedi se', ma sama è tra costoro,

Ch' arbor vi son di tanta maraviglia,

Che sanno uccelli; e questo è il frutto lora.

Quaranta volte ottanta il giro piglia
Con dieci fiate quindici, e non fallo,
È il suo girare delle nostre miglia.

Quivi si trova di ciascun metallo, Quivi divota a Dio vidi la gente,

Forte, costante, e schisa a ciascun stallo.

Maraviglia non par a chi pon mente,. Se prodezza, larghezza e leggiadria

Vi fur, come si dice, anticamente.

Tamelide, Norgalles, e Organia,

Listenois, Norberlanda, e Strangorre Volsi veder con la mis compagnia.

Noi fummo a Londres, e vidi la torre, Dove Ginevra il suo onor difese,

E il siume di Tamis che presso corre.

Io vidi il bel castel, ch' a forza prese Con gli tre scudi il franco Lancilotto, L'anno secondo che a prodezza intese.

Vidi guasto e disfatto Camelotto;

E sui là dove l'una e l'altra nacque,

Quella di Corbenich e di Scalotto. Vidi il castello dove Rech si giacque Con la sua Nida, e il petron di Merlino, Che per amor altrui veder mi piacque.

Vidi la landa e la fonte del pino, Là dove il cavaliero al nero scudo

Con pianto e riso guardava il cammino.

Io dico, quando il nano acerbo e crudo Dinanzi agli occhi di messer Galvano Battendo il menò via con grande studo (1).

Vidi la valle, che acquistò Tristano, Quando I gigante uccise allo schermice Traendo di prigion qual v'era strano.

<sup>(1)</sup> studo Cioè studia.

E vidi i campi, ove su il gran martire In Saglibier, quaudo rimase il mondo Vôto d'onor, di piacer e d'ardire.

Così cercando quell'isola a tondo,

Vidi ed udii contar più cose e piue, Leggiadre e belle a dir, che qui nascondo.

Io mi volsi a Solin, e dissi: O tue! Se bene ti rammenti, mi lasciasti

Del buon Guglielmo e delle rede sue. Ed egli a me: Figliuol, ben ricordasti,

Chè il tempo è ora; e così déi sar sempre, Coglier il frutto al punto che nol guasti.

Chè'l far e il dir hanno i lor punti e tempre, Che chi prender li sa, san così frutto, Come il seme che in buona terra assempra

Così quivi rispose al mio construtto,

Appresso incominciò per questa guisa, Per disbramar il mio desio del tutto, Come il seguente capitol divisa.

#### CAPITOLO XXIV

Tratta dei Re d'Inghilterra infino ad Araldo.

A сстоссий il mio parlar più ti diletti, Farò lo tema mio maggior un poco Venendo, degradando a quel che aspetti.

Così, com'hai udito, con gran soco Nell'arsion di Troja, e prima ancora Possedeano i giganti questo loco.

Bruto, nel tempo appunto ch'io dic'ora, Con più Trojani in quest'isola venne, Che cacciò quelli, e per signor dimora.

La sua prosapia lungamente tenne

Lo regne poi, ma troppo avrei a dire, S' io dovessi contar ciò che ne avvenne.

LIB. IV , CAP. XXIV. E però, tu che leggi, se hai desire

Di ciò sapere, guarda l'alta storia Di Bruto, perchè qui nol puoi udire.

Lungamente regnaro in tanta gloria,

Alfin ne fur signor quei di Sassogna, Secondo che per molti n'è memoria.

Qui non ti conto il danno e la vergogna, Che la isola in quel tempo sosserse, Perocchè ad altro intender mi bisogna.

Ma tanto ti vo' dir che strutte e sperse Vi fur le genti, e lo regno partito

In molte parti per genti diverse. Ed Alis negli anni ch'io t'addito In Cantauria prese a far suo regno, Bel su del corpo cortese ed ardito.

Appresso di costui Celin disegno, Poi Edelberto largo e temperato

Cortese e franco e di nobile ingegno:

In questo tempo Agostin fu mandato

Qui per Ambrogio a predicar la fede, Per le cui man costui su battezzato.

Proprio negli anni che 'l mio dir procede Quei di Scozia, d'Irlanda e Nordanibri

L'isola tutta convertir si crede.

Ma perchè molto son confusi i libri Di tanti re quanti v'erano allora, Convien che da tal tema mi delibri.

Eran dal dì, che la rosa s'infiora

Della luce del Ciel, da quattrocento Anni passati e più sessanta ancora, Quando Uter-Pandragon con l'argomento

Del profeta Merlin signor ne su, E tutta l'isola ebbe al reggimento.

Seguitò poi il suo figliuol Artù,

Lo qual su largo, franco e temperato, Quanto alcun altro nel suo tempo più

Dittamondo

Tanto da' suoi su temuto ed amato, Che lungamente dopo la sua morte Ch' ei dovesse tornar su aspettato.

Sanza reda rimase la sua corte,

Ma non che 'l regno sosse senza re, Assai ve n'era d'una e d'altra sorte.

D'un'altra schiatta ancor gran fama è, La qual su prima, e poi che Lodovico Lo imperio in Franza teuesse per sè.

Armondo fu di questi ch' io ti dico, Ed Edelfredo tenne il regno appresso.

Che del quinto Leon si sece amico.

Filosofia amò quanto sè stesso,

Boezio espose, e fece alcun volume, Buon su per pace, e siero in arme adesso.

Forte e clemente e con bello costume Odoardo seguio, e dopo lui

Adestano, che fece a Scozia lume.

Ed Amondo su dietro di costui,

Appresso Alfredo, e dappoi Eduino, Che tolto gli fu il regno per altrui.

Segue un altro Odoardo, il cui destino Tal fu, che la noverca sua con fraude Morir lo fece e tolsegli il domino.

Ma non creda colui, che regna e gaude Per uccider altrui, che Dio nol paghe,

O con simil percosse o con più caude (1). Non dico più, ma per le mortal piaghe Ch' Elveredo gli se', lo regno prese;

Di che le genti ne sur triste e smaghe.

Morto costui il dominio discese Ad Odourdo terzo, nel qual pensa, Che spirito profetico s'accese.

<sup>(1)</sup> caude Per calde.

Costui sedendo realmente a mensa, Dov'eran molti d'una e d'altra guisa, Tenea la mente a imaginar sospensa, E nello imaginar si mosse a risa. Poi domandato quel perchè ridea, Ai suoi secreti la cagion divisa. Risi perchè in quel punto vedea In ciel montare i sette dormienti. Che in sul sinistro ciascun si volgea. Cercato poi del ver, furon contenti; Più cose sece e disse, che a ridire A Dio son belle e divote alle genti. Dopo costui, che santo si può dire, Rimase Araldo a governare il regno, Ma poco'l tenne qual potrai udire, Se pon le orecchie a quel che a dir ti vegno.

#### CAPITOLO XXV

De'Re d'Inghilterra, che furono da Guglielmo Lunga Spada fino ad Odoardo sesto.

Come udit'hai, due figliuoli ebbe Rollo,
Guglielmo Lunga-spada, e poi Riccardo,
Del qual tu sai, com'io, fino al merollo.
Ardito e destro, quanto mai leopardo,
E bel del corpo Guglielmo e del viso,
Sollecito e che al far mai non fu tardo,
Di gran battaglie fece; alfine ucciso
Fu dal conte di Fiandra, e nel suo loco
Riccardo suo figliuol da' suoi fu miso.
Dopo costui infiammato dal foco
Dello Spirito Santo seguì il figlio,
Che giusto visse e ben tra'l troppo e'l poco.
Al padre in forma e nome l'assomiglio.
Appresso di costui rimase reda
Roberto Franco, e fu d'alto consiglio.

Seguita ora, che a dir ti proceda Come Guglielmo nato da Roberto Del reguo d'Inghilterra si correda.

Fortissimo e gentil si vide certo

Largo, benigno e grazioso a Dio, Maestro in guerra e di consiglio esperto.

Da Normandia con gran gente partio Incontro Araldo, e lui uccise, e prese Lo regno tutto, e tenne al suo disio.

Qui cambiò signoria questo paese,

E sappi che ogni re, che poi son stati, Da costui solo il suo principio prese.

E perchè meno al tempo ch'era guati, Dico, dal di che nacque il nostro Amore Da mille e sessant'anni eran passati.

Vivendo Enrico quarto imperatore Più battaglie e più sece costui,.

E di tutte acquistò pregio ed onore.

Guglielmo rufo seguì dopo lui,

Grande, forte e bel delle sue membra, Superbo, avaro e micidial d'altrui.

Al padre molto del corpo rassembra, Ma di costumi gli su più contraro,

Che il foco all'acqua quando sono insembra.

Tanto ben ebbe, che in arme su chiaro, Molte battaglie sece a solo a solo,

Che tutte all'onor suo si terminaro.

Ma se su reo, alsin n'ebbe gran duolo, Ch'essendo al bosco e seguitando un cervo Ed avendo smarrito ogni suo stuolo,

Ferito a ingaino sue da un suo servo

D'una saetta, e quivi cadde in terra, La carne fredda e incordato ogni nervo.

Enrico primo appresso il regno asserra, Suo fratel suo padre somiglia, Che a Dio su buon e giusto in pace e in guerra.

357

LIB. IV , CAP. XXV.

Stefano appo costui il regno piglia

Con molta guerra, e tanto di lui dico, Che franco sue, e ben se ne bisbiglia.

Segui dietro di lui un altro Enrico,

Lo qual, dopo la guerra in Franza fatta,

Passò lo mar col primo Federico.

Fu poi Riccardo, e appresso la baratta Grave del mar su preso nella Magna, Tornando dal Sepolero alla sua schiatta.

Costui su morto, e tanto se ne lagna Giovanni suo fratel, che la vendetta

Ne sece tal che ancor par che sen piagna.

In far bei doni e guerra si diletta

Questo Giovanni, poichè su signore, Ora cacciando ed or fugando in fretta.

Bello del corpo e misero del core

Arrigo suo figliuol ne venne appresso, Del qual parlar a me par un dolore.

Tanto ben sen può dir, ed io il consesso, Che da lui nacque lo buon Odoardo, Del cui valor nel mondo è fama adesso.

Costui è quel, che non ebbe riguardo

Degli assassin del vecchio (1), e che gli prese,

E che pagò'l busson se su bugiardo.

Costui è quel, che oltra mare osses Melechdaer più volte, e che conquista

Per la se' cristïana gran paese.

Come un gigante fue del corpo, e in vista Grande e siero, e d'animo si forte, Che per avversità mai non s'attrista.

<sup>(1)</sup> Vecchio della Montagna chiamavasi il Capo d'una gente detta gli Assassini, la quale professava a' suoi ordini la più cieca obbedienza. Veggasi la Storia delle Crociate del sig. Michaud, lib. V.

Gran tempo regna, e dopo la sua morte Prese il quinto Odoardo la corona, Che con l'avolo suo fu d'una sorte.

Dico per quello che ancor si ragiona, Che fu cattivo e di vil intelletto, Nè mai consiglio volse da persona.

Odi gran cuor, che di coprir un tetto Di paglia, intendi, si diceva mastro, E qui talor poneva il suo diletto.

A inganno prese il conte di Lancastro, Quel che ne sece qui ti lascio a dire, Ma infin non gli lasciò villa nè castro.

Così di grado in grado puoi udire, Che giunto sono ad Odoardo sesto, Che ora vive largo e pien d'ardire.

Di costui già per tutto è manisesto, (mondo. Ch'egli è il miglior cristian ch'uom sappia al Ora ti ho detto, come m'hai richiesto, La schiatta di Gugliemo infino al fondo.

# CAPITOLO XXVI

Di Scozia, d'Irlanda, Ibernia, infino a Tile.

Tanto mi dilettava il ragionare
Accorto e bello della scorta mia,
Che andando in fretta non mi parca andare.
E noi trovammo un fiume per la via,
Sopra I qual pose campo il re Artù,
Con la sua grande e ricca compagnia.
Lo dico, quando gran battaglia fu
Tra Caraon e quel di Lenois (1),
Credo che I sai, però non dico più.

<sup>(1)</sup> Qui è d' nopo pronunciare alla francese Lenoà, Sorloà, Cortoà; chi non volesse dire Lenois, Sorlois, Cortois.

Poi trovammo la fonte in Sorlois, Dove su l'altra non men aspra e grave Tra Danáin e Giron le Cortois.

Noi andavamo per terra e per nave, Cosi suggendo gli diletti e l'ozia, Com' li cerca colui ch'è pigro e grave.

Alfin per aver copia della Scozia

Passammo là, e su breve il cammino, Perocchè l'una appresso all'altra assozia.

Molto è il paese alpestro e peregrino, Ed ha la gente ruvida e salvatica, Aspera e fiera ad ogni suo vicino.

Vero è ch'essi han mutato e voce e pratica Per bontà di Odoardo, ch'ora è vivo, Che gli ha frustati più su che alla natica.

La gente, della quale or qui ti scrivo, Carne, pesce e latte hau per vivanda, E di questo il paese è molto divo.

Similemente passammo in Irlanda, La qual fra noi è degna di gran sama

Per le nobili saje che ci manda. Ibernia ora qui ci aspetta e chlama,

E benchè il navigar là sia con rischio, La ragion fu qui vinta dalla brama.

Diversi venti con mugghi e con fischio Soffiavan per quel mar, andando a piaggia, Lo qual di sassi e di gran scogli è mischio.

Questa gente benchè sembri selvaggia, E per gli monti la contrada acerba, Nondimeno ella è dolce a chi l'assaggia.

Quivi son gran pasture piene d'erba, E la terra è si buona, che Ceréra Niente dell'arte sua mostrar si serba.

Quivi par sempre come in primavera Un aere temperato, che gli appaghi Con chiari fonti e con bella rivera.

**3**60 DITTAMONDO. Quivi di più nature vidi laghi, Uno fra gli altri è che sì mi contenta, Che ancor diletto n' hau gli occhi miei vaghi. Dico, se un legno vi ficchi, diventa In breve ferro quanto ne sta in terra, E pietra ciò che l'acqua bagna e tenta. La parte, che di sopra l'aere serra, Dalla natura sua non cambia verso, Ma tal qual vi si mette se ne afferra. Un altro v'è, che vidi assai diverso, Che qual vi pon di corno una verghetta, Frassino poi diventa, ed e converso. Ancora vi trovammo un' isoletta Là dove l'uomo mai morir non puote, Ma quando in transir sta, fuor se ne getta. E sonvi ancora caverne rimote, Dove alcun corpo non corrompe mai, Si temperata l'aere vi percuote. Carne e frutte diverse poi troyai, Ch'han per lor cibo, e latte hanno per poto, Del quale sanza fallo n'hanno assai. Così cercando il paese remoto E domandando, ci su dato indizio D' un monister molto santo e devoto. Là ci traemmo, e là su il nostro ospizio, Poi que buon frati al pozzo ne menaro, Lo qual dà fama al beato Patrizio. Quivi mi disse il mio consiglio caro: Che sarem noi? Vuo'tu passar qui entro, Chè d'ogni novità cerchi esser chiaro?

Sanza il consiglio, rispos'io, non ci entro, Di questi frati; chè troppo m'è scuro

Pensar cercar l'Inferno fino al centro. E l'un rispose a me: Se netto e puro, Costante e pien di fede non ti senti, Se v'entri, del tornar non ti assecuro. Ed io: Se puoi, qui sa che mi contenti; Fama di molti per lo mondo vola, Che son tornati da questi tormenti.

Ed egli: Di Patrizio, e di Nicola È manifesto, sanza dubbio alcuno, Che si calò e tornò per questa gola.

Degli altri ti so dir che di cento uno Che porti fama di ciò qui non passa; Ed io per certo non ne so niuno.

Solino disse: Questo pensier lassa, E non volere il tuo Signor tentare; Tristo sarei, se alcun qui mai trapassa:

Basta a noi quel di sopra ricercare.

Tu dici ben, diss' egli: e qui dai frati Preso commiato, li lassammo stare.

Così passando monti, valli e prati,

Trovammo qui le genti, che vi stanno, Più che ad altro lavoro, al cacciar dati.

Perle, gagate e assai metalli vi hanno, E assassagos, la cui natura è propia, Che posti al sole l'arco del ciel fanno.

L' Isola per lunghezza vi si copia Da cento venti miglia, e il nome ad essa, Quel d' Ibernio oceano, vi si appropia.

Un'isoletta in questo mare è messa,
Atanatis nemica dei sernenti.

Atanatis nemica dei serpenti, Poi son l'Ebude assai lungi da essa (1). E proprio alcuno vuol che queste genti

Usino latte e pesce, ed hanno un re, Che leggi tien con pover vestimenti.

<sup>(1)</sup> Fazio ripete la stessa parola in rima. Forse è errore di lezione, ma non sapremmo come raddrizzarlo.

Dell' isole Orcadi dieci n'è
Abitate, e qui fui con Solino,
E poi passammo a Tile, che il fin è,
Dico del mondo, per questo cammino.

#### CAPITOLO XXVII

Tratta della Spagna e delle sue partisino ai confini d'Europa.

Ora ne chiama la terra di Spagna, E noi là ci volgemmo, acciocchè nulla Notabil cosa a dir di qua rimagna. Per la marina salvatica e brulla Infino ad essa fue la nostra via, Col vento che di là più dritto frulla. Questa contrada è di gran signoria, Sei provincie son tai, che ciascheduna Par che per sè un buon reame sia. L'aer, la terra, il sole, e la luna Trovai a queste genti sì benigna, Che a viver lor non manca cosa alcuna. Di ricchi armenti gran copia vi alligna, Oro, ed argento, e di tutti i metalli, Biada, frutti hanno assai, olivi, e vigna. Nobili fiumi corron per le valli, Beti, Tago, Ana, Ibero, Minio, Daro (1), Ricche cittadi, e piacevoli stalli.

<sup>(1)</sup> Questo verso venne così corretto nella Proposta, eec. (tom. III. part. II. pag. ccxxxvIII),
seguendo l'inedito Comentatore Guglielmo Capello.
Ivi si nota che Fazio avrà detto Daro in vece di
Douro con una delle antitesi che gli sono famigliari; nell'ult. ediz. vencta leggevasi: Beti, Gioveno, Ibero, ed anche Caro.

LIB. IV , CAP. XXVII.

E poiche del paese sui ben chiaro, Gli uomini vidi nell'arme si destri, Arditi e franchi, che assai mi su caro.

Similemente del mar son maestri,

Ciascun come un padron vi si conduce; In caccie fieri, securi e silvestri.

La gemma ceraúnia ancor vi luce, E il suo proprio color Solin mi disse, Come la sua virtù mostra e produce.

Noi summo dove anticamente fisse Ercole le colonne, come un segno Che alcun andar più innanzi non ardisse.

Non lungi qui Ulissipon disegno, Ch' edificò Ulisse per mostrare Ch' egli era stato al fin di questo regno.

Ancora l'ombra di Tangi vi pare, Che fabbricò Anteo, e dove il drago Pose alla guardia del bosco e del mare.

Di trovar novitadi io era vago, E Solin mi mostrava or quella or questa, Cercando a suo poter di farmi pago.

Noi fummo dove fue la gran tempesta Di Medusa, e tra lor se ne ragiona Siccome Perseo le tagliò la testa.

Da Spano fiume la Spagua a dir suona, Vero è ch' Esperia ed Iberia si scrive Anticamente per altra persona.

Confina da levante con le rive Della Narbona, e Pireneo la serra Da quella parte che il Gallico vive.

Dall'altre due lo mar gira la terra, E qui trovai più re, onde il paese

O per l'uno o per l'altro spesso ha guerra.

Pier d'Aragona Majorica prese, Ed uccise il cugin che n'era re, E il suo figliuol più tempo poi l'osse. Qui Giovanna di Puglia assai ben se', Chè il trasse di prigione e di tristizia Con dargli il regno, e per sua sposa sè.

Per visitare il Santo di Galizia Sigera, Toro e Corria passai:

Questi son fiumi, ch' hanno acqua a dovizia.

Veduta la Gigliera, assai lodai

Giovanni re di Castella, che vinse, Perch' era sorte di soccorso assai.

Solin di sotto al Lusitan si strinse

A parlar meco, così come quello Che ad ogni mio piacer mai non s'infinse.

Marc, terra e cielo, mi diss' ello,

Ataborre distingue in questa parte; L'occhio tel mostri, s'io scuro favello.

E in questo mar son più isole sparte, Tra le quai prima vedi le Casserde Col saturnin metallo e non di Marte.

Poi son le Fortunate, ove si perde Spesse fiate qualunque vi pratica, Dico per tempo secco ovver per verde.

Qui trovai gente, che copre la natica Tessendo foglie di datteri insieme, Ed una pelle ed altra ch'è salvatica.

Ancora in queste parti così estreme Colombaria trovai e Bisomiri,

Che di serpente alcun giammai non teme.

E così puoi veder, se tu desiri, Le Baleari per queste contrade, Se gli occhi tuoi verso levante giri.

Ma vieni, e noi vedrem quelle di Gade. E mossesi com' uom che nou s' infinge, Ed io appresso lui per quelle strade.

La Spagna Portogallo serra e cinge Castella con Granata al di d'ancoi, Aragona Majorica costringe. Appresso tutto questo disse: Poi

Ch' hai veduto l'Europa a passo a passo, Quanto veder ne ponno gli occhi tuoi,

Qui è sol da pensar trovar il passo, E forte nave che di là ci porti.

Ed io: A te che il sai, tal carco lasso.

E così ricercando per quei porti,
Salimmo sopra un legno egli ed io,
Nüovo e grande, e i mariuari accorti (1);
E giunti su ci commendammo a Dio.

(1) Il senso vuol ordinarsi così: Salimmo sopra un legno nuovo e grande egli ed io e i marinari accorti accorti: oppure per questo e i marinari accorti si deve intendere e con marinari accorti. Ed infatti l'ultima ediz. veneta, ponendo un verso sbagliato: Nuovo e grande con marinari accorti evitava in parte la viziosa costruzione. Ma di costruzioni sul fare di quella che risulta dalla lezione per noi adottata, il Lettore ne avrà trovate più volte nel Dittamondo. Così pure non è contro l'uso di Fazio lo sciogliere il dittongo Nu-ovo.

Fine del Libro quarto.

# LIBRO QUINTO

## CAPITOLO I

L'Autore monta con Solino sopra un legno per andare in Affrica, e vi trova Plinio, il quale gli mostra l'ordine dei pianeti.

La vela data al vento, e volti all'Africa, Lasciando dell'Europa ogni bel seno, Passammo tra la gente cruda ed africa (1). Era lo tempo lucido e sereno, Allegro la aere, e con soave vento Il mar tranquillo e di riposo pieno; Ed era il Sol poco più giù che al mento De Montone, e la luna si vedea Sì viva, che ciò m'era un gran contento.

E come gli occhi alla poppa volgea, Io vidi Plinio giacer sopra un letto, Secondo che in Verona visto avea. Vêr lui mi trassi, e tauto fu l'affetto, Ch'io l'abbracciai nel luogo dov' egli

Poi mi posi a seder nel suo cospetto.

<sup>(1)</sup> Cioè barbara — Afro applicato al sapore significa aspro, accrbo: v. la Grusca.

E come il Sol nascose la sua spera, Cantar quei marinar, Salve regina, Sì dolce, quanto in Siena mai la sera.

Taciuta quella gente peregrina,

Io cominciai: O dolce padre mio, Non perdiam tempo per questa marina.

Tu sai il mio pensier, tu sai il disio. Per che rispose, levandosi in piei: In un voler eravam tu ed io.

Poi cominciò: Lo zodiaco dei Immaginar con duo e dieci segni, De quali ora di sopra ne stan sei.

Compresi son questi dodici regni
Da sette stelle donne e capitane
Dell' altre perchà hen raggi assai s

Dell' altre. perchè han raggi assai più degni.

E l'una sopra l'altra in modo stane, Che ciascuna ha sua spera, o vuoi dir cielo, Per lo qual sempre con ordine vane.

L' ottavo sopra queste sette svelo,
Di stelle adorno assai lucide e fisse,
E qui la tramontana avviva il gelo.

Lo nono imaginar convien, mi disse, Là dove la virtute e la potenza

Di Dio più viva vive, e sempre visse.

Or ciascun cielo ha la sua intelligenza, Diversi moti e diversa natura,

E sopra noi qua giù nuova influenza.

Ma qui so punto, e tu, figliuol, pon cura Ver ponente con gli occhi della fronte, E con quei della mente il dir figura.

Al fin del tuo mirar è l'orizzonte, Aries è là, lo qual per Giove Ammone Si crede con le corna adorne e conte.

Esiodo vuole ch' e' sia quel montone, Che in isola di Colco pose Friso, Del quale il vello sen portò Giasone. Cinque e dodici stelle ti diviso

Per lo suo corpo, e se le vuoi notare, Dov'io mostro col dito volgi il viso.

Di Marte il segno è poi da immaginare Ch' è mobile, diurno e mascolino, E significa che il suo simil pare.

Segue il Toro, che tien la testa e il crino Rivolto addietro, e credesi quel bove Che uscia dal Nil sacrato a Serapino.

Piace ad alcun ch'e'sia quello in cui Giove Si trasformò quando Eüropa tolse In Libia, e per lo mar la trasse altrove.

Similemente sue alcun, che volse

Che Io fosse, che Giuno trassorma In vacca, onde Argo la morte ne colse.

Diciotto stelle per la sua gran forma Ti diviso fra le altre, e tutte belle; Notturno e femminino si conforma.

Poi disse: Guarda nella fronte quelle Le quai da' savi Plejadi son dette, E che i volgar le chiaman Gallinelle,

E da molti Subucole si mette, Che allattar Bacco; e Venus quivi regna, E significa i tori, e loro sette.

Lo Gemini appresso par che vegna, Dove i due frati Castor e Polluce Deïficati ciascun si disegna.

Dodici stelle nei lor membri han luce; Umano è il segno ed umani significa, Comune il trovi, e Mercurio n'è duce.

Ma vedi il Cancro, che ancor si glorifica Che a Pallas diede ingegno ed argomento, Onde la sua cintura più fortifica;

E perchè sece più Ercole attento À sarsi innanzi, quando l'idra vide Uscir dall'acqua, onde prese spavento. A questo segno il suo Fattor provide, Siccome fece in tutte le altre cose, Che fusse della Luna e quella il guide.

Sei chiare stelle nel suo corpo pose; E ogni animal che retrogrado vada, Che vive in acqua, sotto a lui dispose:

Poi disse: Un poco ver levante bada, Là è il Leone, che Ercole uccise

In Nemea selva, e vien per la sua strada. Del sole è il segno: e qui vo'che t'avvise; Ciuque son gli pianeti che han due segni,

E tra la Luna e il Sol due ne divise.

Tigri, leopardi ed altri assai più degni E feroci animai di simil sorte Di sotto a lui pare che si disegni.

Tredici grosse stelle gli son porte;

Ma guarda Virgo, che Erigon si crede, Che Icaro il padre trovò dopo morte.

Di questa Virgo Esïodo sa sede Che figlia su di Gioye e di Dïana, Ma in altro modo Aratus poi procede.

Ogni vergine cosa santa e sana
Pura e netta significa costei;

In vista mostra angelica ed umana.

Mercurio regge questo segno e lei. Appresso mi mostrò a parte a parte E nominò sedici stelle e sei,

Che avea per l'ali e per le membra sparte.

### CAPITOLO II

Tratta degli altri segni fino al Pesce, e di alcune cose poetiche.

FIGLIVOL mio, disse, quanto scerner puoi Del Zodiaco, io t'ho mostrato in breve, Numerando le stelle e segni suoi.

Ma perchè ciò ch' uom vede, assai più lieve Prende, che quel che immaginar convieusi, So che ti fia il mio parlar più greve.

Ma sa che dia riposo alquanto ai sensi,

E con l'udir le parole distilla Dove le trovi, poiche fra te pensi.

Chè quando quel che dee intender vacilla,

E non sta fermo a quel che l'uom gli conta,

All esca sua mal s'accende favilla.

Immagina che dietro a Virgo monta Libra con le bilance, le quai sono Di Venus, come del tauro si conta

Di Venus, come del tauro si conta. Giustizia, dirittura e ciascun buono

Significa quaggiù, marco è la Libra Con tutti i pesi che contar si pono.

Or poetando alcun vuole e delibra, Che Giustizia, figliuola di Astreo, Fue traslata quivi, e detta Libra.

E di mettere piace ad Acateo, Dea Cerere che essa fosse quella Tratta lassù poichè 'l mondo perdeo.

E Rades pone pur altra novella, Che Mensura, per cui pregò il Nile, Mensura prese quanto ancor tien d'ella.

Che poi che per la morte cambio stile, Piacque agli Dei che in questo loco fosse, Siccome cosa divota ed umile. Con l'aspra coda e con le prese grosse Appresso Libra siegue Scorpione, Per cui Fetonte già tremando cosse.

Questo, siccome Aristofano pone, Con la saetta di Chiron fu morto, Per la vendetta del figliuolo Amone,

Poi per gli Dei in quel segno fu scorto; E sappi ch' ei significa quaggiuso

E sappi ch' ei significa quaggiuso Venen, paura, crudeltade e torto,

E ciascun animal, ch'abbia per uso Di portar tosco e di punger altiui E star sotterra ascoso ed in pertuso.

Sette e dieci stelle sono in lui, E tra dodici segni si può dire

Che qual tra' suoi su Giuda, è qui costui.

Dopo costui immagina venire Sagittario con la fronte si viva, Chi parci per alciera a chi il rede

Ch' assai par chiaro a chi il vede apparire.

Di questo segno ogni animal deriva, Che monstruoso sia, e ogni spavento, Che venga da loutano, o che si scriva,

Archi, balestre con sagittamento,

E brievemente tutte quelle cose

Che posson dalla lunga dar tormento.

Alcuno su che poctando compose Come Chirone di Achille maestro In questo segno per gli Dei si pose.

Con la saetta e l'arco aperto e destro Dietro allo Scorpio, che'l figliuol gli uccise, E, qual centauro su, par qui silvestro.

Quindici belle stelle vo' che avvise Per lo corpo bestial e per lo viro, Che dal sommo Fattor gli furon mise.

Or questo segno, quando cerco e miro, Di Giove il trovo, ed ivi è un loco adorno, Dove l'altar di lui ancora spiro. Appresso, déi saper, vien Capricorno, Che significa il cervo e 'l capriolo, E ciascun animal ch' ha simil corno.

Ove l' olenia capra col figliuolo

Giove ha lattato, dopo la lor morte Meritar volse in questo loco solo.

Dieci e sedici stelle sono scorte

Fra l'altre da notar per le sue membra E qui Saturno tien su lor sua corte.

Dopo costui immagina e rimembra

Ch' in forma d'uomo l'Acquario si vede, E versa l'acqua, che un diluvio sembra.

Scrivesi ancor, che preso Ganimede

Per Giove, che lo fece suo pincerna, È in questo loco, e Nason ne fa fede.

Similemente ancora si governa

E regge per Saturno questo regno, E qui ogni sua possa par si scerna.

Sette e dodici stelle ti disegno

Per lo suo corpo più lucenti e nuove, Che altre che sian poste in alcun segno.

Seguita il Pesce, il quale è dato a Giove Sì bel di stelle, che quarantadue Son da notar, ove più luce e piove.

Or poetando, Glauco un pover sue Pescatore, che, i pesci presi in mare, Scosse in sull'erba le grembiate sue.

Gustata l'erba li vide saltare

Nell'acqua tutti, onde allora il tapino Volse per sè il miracolo provare.

Per che provatol, venne Dio marino, Onde i due pesci, che n'eran più vivi, Per testimoni di cotal destino Fur per gli Dëi traslatati quivi.

#### CAPITOLO III

Di molte stelle e loro nomi, e di altre figure poste nello Zodiaco, ed ove sono.

Immagina, figliuol, l'ottavo cielo Composto d'una e d'un'altra figura, Come dello zodiaco qui ti svelo;

E pensa, s'hai veduto e posto cura, Quando il mosaico con vetri dipinti Adorna e compon ben la sua pittura,

Che quei che son più riccamente tinti Nelle più nobil parti li pon sempre, Ed e converso nel men li più estinti.

Così quel Sommo, che lassù contempre, Conoscer puoi, che d'una e d'altra stella Figurò il cielo con diverse tempre.

E ch'egli pose ciascuna più bella Proprio in quel loco che vide più degno, Con l'ordine seguendo questa e quella.

Similmente ti dico e ti disegno, Ch' ogni figura significa certo

La simiglianza sua in questo regno. Ma drizza gli occhi, e vedi più aperto

In ver settentrione, e il mio dir nota, Se vuoi d'alcuna d'esse esser esperto.

Vedi il Carro, che intorno al polo rota, Vedi Bedesso, che guida il timone, Di cui Boote si alluna la gota.

Vedi due stelle, che l'una si pone In sull'omero destro e l'altra appresso, Dico sopra 'l sinistro di Orione.

Vedi due altre allo Carro più presso, Delle quai credo, che assai se' provisto, L' Orse son dette, e insieme stanno adesso. 374 DITTAMONDO Allor pensai, l'una è quella Calisto, Che Ovidio pone che Giuno converse In orsa, poscia ch' ebbe il fatto visto: L'altra il figliuol, cui Giove nou sofferse Che morisse per lei, ma tutto accorto Fe' due stelle di lor, e il cielo aperse. Quel mi guardò, e poichè m'ebbe scorto Che io pensava altrove, disse: Guarda, E il pensier lascia come il dito porto. Vedi una stella, che par che tutta arda, Tra 7 Gemini ed il Cancro, tauto viva, Che Venus par a chi ben la riguarda. Infra le fisse nïuna è più diva Di luce presso lei, ed è nel Cane, E cuor del Cane voglio che la scriva. Dinanzi ai piedi del Gemini stane, Che ha forma d' uomo, e quinci, penso, muove, Che sempre il cane presso dell' uom vane. Vedi là il Čigno, in cui trasformò (1) Giove, E il Delfin di Nettuno, e quella spera Del Serpe Eritoneo, che leggi altrove. Appresso m'additò d'uno che v'era In atto di assassin crudo e villano, Orribile a veder quanto una fera. Questo teneva nella destra mano, Come fedir volesse, un gran coltello, L'altra ha la testa d'uno corpo umano. Vedi la nave d'Argo col castello, E vedi Pegaséo, che tratto a volo Cavallo è tutto con ali di uccello. Vedi Feton intorno al nostro polo, E più qua il Corbo, che cambiò le penne

Perchè Corona scoperse ad Apolo.

<sup>(1)</sup> trasformò Neutro assoluto, in vece del passivo si trasformò.

E sappi, quando a far la scusa venne, Che la pernice del tutto lo avvisa, Quasi indovina a quel che gli intervenne.

Alfine mi disegna e mi divisa,

Che son diciotto figure con trenta Nel cielo ottavo di diversa guisa.

Ed io: O luce mia, si mi contenta Il tuo aperto e piacevole dire, Ch'ascoltando di più non mi rammenta.

Ma se a te piace ancor, vorrei udire Nomar alcuna stella principale Del zodiaco, e quel loco partire.

Ogni cosa, rispose, per la quale Io possa soddisfare alla tua sete, Mi piace, e quivi d'altro non mi cale.

(1) Saturno nelle corna d'Ariéte
Due stelle son lucenti, e pari poste,
E ciascuna d'un modo ivi riflete.

E con gran luce tre n' ha nelle coste, Albutan prima le nomar coloro, Che poser mente com' eran disposte.

Alla bocca ha tre altre, e san dimoro Nel capo de' Gemini, e tra' piei Son altre due, che lucon come oro.

E vedrai, se ben miri ai detti miei, Altre apcora nel muso del Leone Lucenti sì, che conoscer le dei.

Così allo Scorpio in petto gli si pone Una di sopra alquanto dal rabuffo Della sua coda e di sotto al groppone.

<sup>(1)</sup> Inclinerei a correggere questo verso così: Sappi che nelle corna d'Ariète, ecc. Perocche nel modo che sta presentemente non ha costruzione nè senso.

Similemente appresso del suo ciusso,
Dico negli occhi suoi, ne stanno due,
E queste trovo nominate Artusso.
E qui si tacque, e non mi disse piue.

## CAPITOLO IV

L'Autore domanda a Plinio del corso dei pianeti, e Plinio risponde.

Così, parlando e navigando sempre, Passammo quella notte, che Morseo Non prese me con le sue dolci tempre. E poi ch'io vidi ch'al tutto taceo, Io cominciai: Assai ho ben compreso Quanto m' hai detto, e scritto nel cuor mes. Vero è, ch'io son da più pensier sospeso, I moti lor come potrei udire Muover da quello, che ho da te già inteso. L'un è, che tu mi cominciasti a dire, Che Aries è diurno e mascolino, E il Tor notturno o semminin seguire. Del Gemini e degli altri poi, infino Al Pesce, mi tacesti l'esser loro, E così qui rimasi nel cammino. L'altro pensier sopra il qual i' dimoro È, che Aries, di', che mobile si vede, E che fiso si trova appresso il Toro, E il Gemini, che dietro a lui procede, Comune il poni, e quivi ancor sai punto, Lasciando me com'uom che brama e chiede. E il terzo, del qual sono ancor più punto, E che tu di' che di dodici segni

La Luna e il Sol n'ha due e non più punto.

377

Poi gli altri cinque, che mostran (1) men degni Che alcun di questi due agli occhi miei, Di' che ciascun n'ha due di questi regni.

E però la cagion saper vorrei,

Perchè è data a costor più signoria, Ch' ai due, che mostran lassù maggior Dei.

Acciocche, se giammai la penna mia Di questo tema alcun verso dipinge, Disegni la ragion per che ciò sia.

Per te di questo il ver, ma come uom fai, Che sa, e per udire altrui s'infinge.

A quel che prima domandato m' hai Dico, come in due segui i dieci vanno, E questo su che più non ne parlai:

Alla seconda, siccome i tre stanno, L'un mobil, l'altro fisso, e poi l'comuno, Così di terzo in terzo i nove fanno.

Ma perché tien la terza più del bruno, Far mi convien più lungo il mio sermone, Se cibar deggio il pensier ch' hai digiuno.

Se cibar deggio il pensier ch' hai digiuno. Tu dei saper, e qui non è quistione, Che Dio, che fece i cieli e gli elementi, Diede a ciascun quanto vuol sua ragione.

Principalmente vo' che mi consenti Che partir meglio non si potria il cielo, Che in dodici partir, per più argomenti.

E se tra sette lumi ch' io ti svelo Partir si denno, nïun modo pare Più giusto, se ben cerchi a pelo a pelo.

Chè diece segni a due a due dare Viene a cinque pianeti, e gli altri appresso Uno a ciascun; nè meglio si può fare.

<sup>(1)</sup> Avverti qui mostrare per sembrare, siccome si è di già notato altra volta.

378 DITTAMONDO. Ma qui è da veder qual sarà adesso L'uno dei due, che men porti assanni Per aver solo un segno e gire ad esso. Sarà Saturno, che presso a trent<sup>o</sup> anni Pena a sar il suo corso? No: chè troppo Andrebbe peregrin per gli altrui scanni. O sarà Giove, che gli siegue doppo, Che dodici ne vuole? o Marte ancora, Che ne vuol tre a sciogliere il suo groppo? O Venus o Mercurio, che dimora Ciascuno un anno? o quel sarà la Luna, Che in di ventotto o in men suo corso fora? Questa passerà meglio ogni fortuna Che alcun degli altri, ch'a sua gloria viene Più spesso fuor di casa, e men digiuna. Ancor men grave ogni affanno sostiene, Perche da buon pianeti spesso prende Gloria, poter, fortezza, onore e bene. Per le dette ragioni, e perchè stende A sua esaltazione, il segno fermo Ristora, onde più lieve si disende. E voglio ancor che noti lo mio sermo: La Luna la qual è femmina e mobile, E sotto ogni pianeta a noi sa schermo, Convien che il segno, che ha ricchezza e mobile, S'ammogli a lei, e questo il Cancro fia, Ch' è mascolin, e fra gli altri il men mobile. Mostrato per ragion, che questa sia Quella che un solo segno debba avere, . Dell'altro è buon trovar la dritta via. Dico, che il sole, che ha virtù e potere Più d'alcun' altra stella, e che dà luce A tutte qui, come tu puoi vedere, E che il male e bene in lor produce (Mal per congiunzion, ben per aspetto) E va per mezzo i sei siccome duce,

Soffrir può meglio e portar il difetto
Di aver un segno, e con minor periclo
Che gli altri cinque, de' quali io t'ho detto.
Ancor ciascun pianeta ha l'epiciclo,
Per lo qual molte volte retrograda,
Onde ha men libertade ad ogni articlo,
Salvo che il sole, lo qual per la strada
Sanza epiciclo alcun diritto sempre
Per lo suo differente par che vada.
E così puoi veder, se ben contempre,
Che me' de' cinque d' un segno si passa
Perch'è più forte, ed ha men chi lo stempre.
Ancora Leo, che nel ciel si compassa,
Qual è fermo, diurno e mascolino,

## CAPITOLO V

Siccome il Sol del tutto a lui si lassa.

E qui se' punto al suo caro latino.

Di Lisso e Tingì, isole, e come ei lasciò Plinio e seguì Solino, il quale gli narra i fatti di Perseo.

Una isoletta per quel mar si trova,
Laddove Anteo la sua sedia tenne,
Con lo qual Ercol fece la gran prova.
Lisso la nominar gli antichi, chenne
Parlaron prima, e quei poeti poi,
Che poetando già ne fregar penne.
Quivi arrivati e dismontati noi,
Dissi a Solin: Di veder sarei vago,
Se alcuna novità ci pare ancoi.
Vieni, diss' egli, e vedrai dove il drago
Vegliava a guardia de' pomi dell'oro,
Fiero sì, che a vederlo era uno smago.

**38**0 DITTAMONDO. Con lui andai, chè più non sei dimoro, Dove ei mi disegnò, come ei lo scrive, Gli arbori e i frutti e le fronde quai foro. Così cercando noi per quelle rive Arrivammo a Tingi, per cui si noma Tingitanà la contrada ch' è quive. Poco la gente n'è accorta e doma, Con l'oceán da ponente confina, La fine è qui che più in là non si toma. Io lasciai Plinio in barca alla marina, Dove il trovai, e seguitai Solino Per via solinga acerba e peregrina. A piè d'un monte era il nostro cammino Si alto all'occhio mio, che per sembiante Toccar parea la luna col suo crino. Questo è, disse Solin, quello Atalante, Che Ovidio scrive che Perseo converse In monte, e su già re tra genti tante. E giusto fu se il mostro gli scoperse, Ch'essendo stanco, ed arrivato a lui, Di dargli albergo e desco non sofferse. Sì vago di saper allora fui Chi Perseo fu, che più non aspettai, Ruppi il suo dire, e domandaine a lui. Figliuol, diss' egli, non t'avvegua mai, Quando l' uom parla romper la parola, Se cagion degna al domandar non hai. La voglia serba, e stringi labbra e gola Sempre ascoltando, infine che ben vedi Ch' al dir non manchi una sillaba sola. Poi seguitò: Costui, di cui mi chiedi Saper lo ver chi fu, dico che nacque

Forse per altro modo che non credi.

Poi partori costui che tanto piacque.

Che con Danae ad ingegno Giove giacque, La qual guardava cautamente il padre, Cacciato Acrisio lui e la sua madre, Crebbe con Polidetto in tanto ardite, Che il re temeo dell'opre sue leggiade.

Più pensier satti, un di gli prese a dire, Come Pelïa sece invêr Giasone,

Quando I mandò a Colco per morire:

Sotto Atalante in quella regione

Un monstro vi si trova tauto siero, Che lui mirando uccide le persone.

Ond'io, che a te lasciar lo regno spero, Vorrei che prima acquistassi alcun lodo, Or prendi quanto a ciò ti fa mestiero.

Chè s'io udissi dir che in alcun modo Per tuo valor il conducessi a morte, Di niun'altra cosa avrei più godo.

Preso commiato e partito da corte,

Prima a trovar il suo fratel si mise,

Lo qual s' allegra, quando 'l vide, forte.

L'arpe gli diede con la quale uccise Argo, e diedegli l'ali per volare, E così poscia da lui si divise.

Appresso mosse per voler trovare

La sua cara soror, che s' io non fallo, Sanza il consiglio suo non volle andare.

Trovata lei, non vi mise intervallo,

L'impresa sua le disse, ond'ella allora Gli diede un ricco scudo di cristallo.

Da lei partito nou se' più dimora, Passò in Ispagna, ove il mostro Medusa

Con le sorelle sue regnava ancora.

Non valse perchè stesse allor racchiusa, Non valse perchè susse aspra e rubesta, Non valser guardie o gente star consusa,

Che non passasse la mortal tempesta

Con l'arpe in mano e con lo scudo al volto,

E che non le tagliasse alfin la testa.

DITTAMONDO,

erren del sangue accolto, javallo, che fece in Parnaso he vedesti non è molto.

a e lo corpo rimaso, ol per l'aere se ne gio do a Levante, or ad Occaso. del sangue che ne uscio i serpi, che noma Lucano

Dove pou che Catone a Giuba gio. Quivi Atalante, perchè fu villano,

Converse in monte, e non gli valse un ago

Il drago all' orto tenuto guardiano.

Di qui volando giunse al volto vago Di Andromeda, e videla in catena Data alla belva piena d'ogni smago.

Qui con lunga battaglia e grave pena La belva uccide, e la donzella sposa Malgrado di Fineo, e via la mena.

Acrisio, andando che mai nou riposa, Ei ritrova che Preto avea cacciato,

E tolto il regno con ogni sua cosa-

Fattol di pietra, ritornò in suo stato L'avolo suo, benchè mal fosse degno.

Passò a Serífi ove su nutricato:
Qui Polidetto, ch' era re del regno,
Che mandato l'avea perch'ei morisse,
Dell'onor suo prese tema e disdegno;

E dispregiando lui, più volte disse,

Che ver non era ch'abbia morto il mostro: Per ch'ei si presso agli occhi suoi l'affisse, Che in pietra il trasformò dentro al suo chiostro.

# CAPITOLO VI

Tratta del monte Atlante, degli elefanti, di Mauritania, di Bugea e d'altre novità.

Poica 10 ho soddisfatto al tuo desio, Disse la guida mia, è buon tornare Dov' io lasciai il proposito mio. Questo monte, che sopra l'aere pare, Si spicca dalla rena, e si distende Infin dall'oceano al nostro mare. Di chiaro suoco la notte risplende, E più ancor che dolcissimi canti D'ogni nuovo strumento vi s'intende. Scimie, struzzi, draghi e leosanti Assai vi sono, ed arbori, che sanno Lana, onde si veston gli abitanti. Odorifere molto le foglie hanno, Simili quasi sono allo cipresso, E così dritti appunto suso vanno. L'erba eusorbia li si trova adesso, Colui la nominò, che pria la trova, Siccome i' dico, del suo nome istesso. Quasi sopra ogni altra erba il succo giova Alla vista dell' uomo, e più ancora Ad ogni morso che ha velen fa prova, Tra 'l' monte e l'ocean gente dimora: Fontane assai vi sono e folti boschi E dolci frutti vi si trova ognora. E perchè ben il paese conoschi, Anatin fiume da quel lato corre, Dove sono animai non sanza toschi.

E s'io ti deggio i nomi lor comporre, Austo, Bamboto, Asana, Ippopotano (1), E Coccodril con più ch'il dir trascorre.

Di verso a noi si guarda Gaditano E Belona, là oude siam passati,

Questa gente, ch'è sopra il mare strano.

Sette monti ci son, che se gli guati,

Sì forte l'uno all'altro s'assomiglia, Che freti sono detti, ov'io e tu frati.

Dentro da questi per tutto si figlia

D'uno e d'altro animal, diversi tanti, Che par a chi gli vede maraviglia.

E qui mi ragiono dei leosanti, Con quanta castitate usan lor vita, E la pietà ch' essi han de viandanti.

E siccome il figliuolo il padre aita Ne'suoi bisogni, e de padri la cura Ch'hanno di lor eacciati in altre lita.

Questi risplendon presso alla natura Umana, e (sopraggiunse) delle stelle La disciplina osservan con misura.

E quando l'uno s'assatica in quelle Cose che a lor bisogna, l'altro guarda Che non gli sopraggiunga altre novelle.

D'entrare in nave quanto può più tarda, E se tu non gli giuri del tornare, Non più che se dormisse la riguarda.

Cauti in battaglia e ben si san guardare, Quel ch'è ferito o stanco il tengon sempre Chiuso nel mezzo, e lascianlo posare.

<sup>(1)</sup> Qui Fazio ha fatto consusione delle parole di Solino, che probabilmente ha lette male o male intese. Le parole sono queste, cap. 27: « Amnes « circa eum non tacendi... Asana marino haustu, « Bambothum crocodyliset hyppopotamis refertum.» V. Prop., vol. III, part. II, pag. ccx1.

E scriver puoi, se lor natura assempre, Che con la coda l'uccide il dragone, Ed esso par che lui col carco stempre.

Ciò che vive, figliuol, chi mente pone Allo stimolo suo, non è sì forte,

O vuoi signore, o aquila, o leone.
Così per quelle vie or dritte, or torte

Fra me notando giva ogni parola, Secondo ch' io l' udia belle ed accorte.

Già eravamo usciti dalla gola Della marina, e lasciato alle spalli Sacara, Mezzarossi con Ganzola.

E veduto nei monti e per le valli Sitin, Sigani ed i Sigabri e i Sorsi, Sessa e Valena correr per quei valli,

Dal mezzodi udii che sanza forsi Stanno i Gaulei, ed ancor questa gente Fin all' Esperio oceano son corsi.

Noi eravamo dritti all' oriente, Quando giugnemmo di sopra alla Malva, Un fiume grande rapido e corrente.

Qui mi disse Solino: Colui mal va, Che sol si mette a guadar, ma s'ei trova O nave o ponte, la sua vita salva.

E sappi ancor, che per molti si prova, Che infin a questa riva, dove semo, La terra di Tingi si stende e cova.

Menommi poi dove passammo a remo; Tra' Neri entrammo, che Mauri son detti, E mauro in greco nero a dire espremo.

Sì presso all'equinozio stanno fitti Cotesti Tingitan, de'quai ragiono, Che dal calor del Sol son arsi e fritti.

Qui due cittadi anticamente sono, Che sanno in Mauritania due province, Sitiu, Cesaria i nomi lor compono.

Dittamondo 25

A mezzogiorno v'è Astix, che vince Ogn'altro monte, (è chi il chiama Carena) Fuori di Atlante che di tutti è prince.

Questo discerne la giacente rena Dalla feconda terra, e qui passai

Col mio consiglio che mi guida e mena.

Similemente con lui mi trovai

Di vêr settentrione in su la proda Del mare, ove son genti e terre assai.

Vidi Bugea, ov'è di grande loda; Questa nel mare Majorica guata:

E sui in Bona, che quivi s'annoda.

Lettor, com' io t' ho detto altra fiata, Quasi cambiato ha il nome ogni contrada,

E qual più e qual men cresce e dilata.

Così tra questa gente par che vada:

Ch' egli ha mutato nomi, e si confina Con altri fiumi, e va per altra strada,

Dico Marocco, e poi Bellamarina.

Ora comprendi questi due paesi, Che addietro lascio, e dove il Sol si china, Secondo che tra lor contare intesi.

# CAPITOLO VII

Di Barbaria, e de' suoi siumi e animali, e chi prima mise nome all'Assrica.

Appresso i Mauritan segue Numidia, Dove Cartago fu, che coi Romani Per lungo tempo si portaro invidia. Noi andavamo per quei luoghi strani Su vêr levante lungo la marina, Che vede il Sardo pria che i Siciliani. Io portava la fronte bassa e china, Quando disse Solin: L'animo desta, Chè l'uom che va pensoso mal cammina.

Come a lui piacque allor levai la testa, Ed ei seguì: Di verso la man destra Ir ne conviene, e la strada si è questa.

Per quella via, che era più maestra, Trovammo un fiume, dove un ponte vidi Più lungo che non porta una balestra.

Ed egli a me: Infino a questi lidi Mauri son detti, e poi dall'altra sponda Prendon principio e stanno gli Numidi.

Da gente errante, sorte e vagabonda Nomato su il paese; chè in lor lingua Numidi e vagabondi a dir seconda (1).

Molto vedrai questa contrada pingua Di quanto all'uom bisogna, e si distende, Infin che i Tingitan par che distingua.

E questo fiume che di qua discende Arasega si noma. E così detto, Passammo il ponte che I traversa e fende.

Per tutto vi s'adora Macometto; Ai quali ha conceduto per sua legge Usar lussuria ad ogni lor diletto.

E se di ciò fu largo, gli corregge E nega che non possano ber vino, Usano l'olio e il tengon per le vegge.

Così cercando noi, dissi a Solino: Dimmi, se di qua sai alcuna cosa, Acciocchè andando men gravi il cammino,

E fammi chiaro, se non t'è nascosa, La cagione che ad Affrica diè il nome, Sì ch'io lo noti ancora in rima o in prosa.

<sup>(1)</sup> seconda Vale a dire è lo stesso.

Allor mi cominciò a dir, siccome Aser da Abraam già si divise

Con molta gente e ancor con ricche some

E che per Libia, e poi di qua conquise Provincie assai, e del suo nome appresso D'Affrica il nome a questa parte mise.

Per altra forma è chi ne parla adesso,

Ma perchè questo modo più mi aggrada, Per il più bello avanti te l'ho messo.

All'altra (1) dico: per questa contrada Sono cavai più che altrove leggieri,

E qual par la cagion qui dir m' aggrada.

Lunghi ed ischietti a modo di corsieri Ben tratti sono, e qui la gente ricca Gli usano insieme a correr volentieri.

La campagna è arenosa, in che si ficca Il cavallo correndo, onde sa lena,

E destre gambe, chè a forza le spicca.

Per gli alti gioghi lungo la Carena È vera fama che di tutte genera

Di feroci animai la terra è piena.

Poi mi contò siccome l'orsa ingenera, E quanto il parto porta, e quando nasce Come la sua figura è poca e tenera.

Ancor mi divisò con quante ambasce L'alleva prima che sua forza tegna,

E di quel ch' essa lo nutrica e pasce. Appresso come a maestria s' ingegna,

Combattendo col tor, romper le corna E poi il naso, onde più duol gli vegna.

Ancor Lucio Domizio, quando torna Di queste parti a Roma nol nascose, Ma la città di molti esso ne adorna.

<sup>(1)</sup> All'altra, ecc. Sembrami che piuttosto dovrebbe dirė: Inoltre dico, ecc., o simile.

Poi disse: Sopra tutte le altre cose Che onoran la provincia, il marmo è quella. E qui silenzio alle parole pose.

E così andando sanza altra novella

A Tunesi arrivammo, e questa terra In quel paese è ricca e molto bella.

Arsa Cartago nell' ultima guerra,

Comandaro i Romani a quelle genti, Che dieci miglia abitasser fra terra.

Per ubbidir ai lor comandamenti

Vennero quivi, e questa città fenno, Ch'è poi cresciuta con molti argomenti.

Cauti, sagaci, accorti, e con buon senno, Forti, ingegnosi e di sottil lavoro Gli udii contar, ed io così gli impenno.

Qui son cristiani assai che san dimoro, Pisani, Catalani e Genovesi

Con altri più, che guadagnan molt' oro.

E come ho detto, che cambia i paesi Spesso i lor nomi, così Barbaria Questa contrada nominar intesi.

Qui riposati prendemmo la via Per levante, notando a parte a parte Le novitadi, ch'io vedea ed udia, Secondo ch'io le scrivo in queste carte.

### CAPITOLO VIII

Come Solino gli parte l'Affrica, poi parla della Giraffa, e di molte altre cose.

Assat puoi esser chiar com'io son giunto,
Lettor, dai Tingitan fin a Cartago
Lungo'l mar Meditran di punto in punto.

300 DITTAMONDO, E perchè'l mio parlar ti sia più vago, Ciò che Solin mi disse ti vo' dire, Ch' era lo mio consiglio ed il mio appago. Io il dimandai, pur per voler udire, Ch' ei mi partisse l'Assrica in quel modo, Che me' potesse al suo parer partire. La sua risposta su: Per quel ch'io odo, Dell'abitato il come saper vuoi E il dove, e quai vi son di maggior lodo. 'Io tel dirò, e tu lo nota poi, Come abitata già la terra vidi, Non so se in altro modo è mossa ancoi. L'Affrica tutta per lungo dividi In tre parti da levante a ponente, Perocchè così fatta la providi. E l'una è quella, e con più nobil gente, Che stu in sul mare, e che la terra sende, Che vede Europa, e che talor la sente. Tingì, li Mauri e Numidia comprende, Cartago, dico, dove tu se' stato, Tripoli, e le due Sirti vi s'intende. Trovasi ancora pur da questo lato Pentapoli, Cirena e Libia appresso Che giunge al Nilo, ove Egitto è segnato. L'altra confina lungo questa adesso, La qual tra Astix e il Nilo passa e schincia, Siccome il fiume torto o dritto è messo. Di vêr ponente Gaulea si comincia, Siegue Getulia, e gran terren s'appropia, E poi Garama ch' è una gran provincia. La terza appresso è tutta l'Etiopia Tra il Nilo e l'ocean dal mezzogiorno, E qui di gente si trova gran copia. Molte contrade hanno poi d'intorno Queste provincie, ch'io non t'ho contato,

Le quai vedrai se vi farem soggiorno.

Ed io a lui: Se bene il tuo dir guato, Così divide queste genti il Nille, Come il Danubio e il Ren dal nostro lato.

Tu dici il ver, diss'ei, ma le saville Del Sol distruggon più di qua la terra Che tra noi, e vi son men genti e ville.

Così passando noi di serra in serra Giugnemmo nel paese di Bizanzi, Che da levante a Tripoli s'afferra.

Io vidi, ricercando quegli stanzi, Uno animal, che mi fu maraviglia Veder le gambe e il suo collo dinauzi.

Tanto le ha lunghe, che raggiunge e piglia Da lontano una cosa dieci braccia,

Poi dietro è basso e il contraro somiglia. Qual è il cammello ha la testa e la faccia,

Tra quelle genti Giraffa si chiama, D'erba si pasce e le bestie non caccia.

Solin, diss'io, di veder avea brama Questo animale, e parmi contrassatto Assai più che non porta la sua sama.

Ed egli a me: Non ti paja gran fatto, Che prima ch'esci d'Affrica vedremo Di più maravigliosi in ciascun atto.

E sappi che 'l paese ove ora semo Dal mezzodi ha gran monti e foreste Con sì fieri animai, che andarvi temo.

Ed io a lui: Fuggiam le lor tempeste; Di quel che v'è, è buon che mi ragioni, Sì ch'io mi torni onde tu mi traeste.

La natura mi disse dei leoni. Come poi che son nati pajon morti, Nè odon mugghi, nè per l'aere tuoni.

Ancor cacciati quanto sono accorti, Che lena ed unghie risparmiar si sanno, Ricuopron l'orme, e stan sicuri e forti.

302 DITTAMONDO, Poi la clemenza e la pietà ch' essi hanno In verso l'uomo, e quel che Assidio scrive, Come con la lor coda all' ira vanno. Più ch'altro il fuoco par che tema e schive, Gli denti prima provano il difetto, Quando il lion fino a vecchiezza vive. Ed appresso che m'ebbe così detto, Aggiunse: Guarda per lo nostro mare, Vedi ch' bai la Sicilia dirimpetto. Noi andavam diritto per trovare Tripolitana, che le sue confine Con la Sirte maggior veder mi pare. Ma prima che di ciò fussimo a fine, Vidi Biserta, Susa con Quartara, Con molte terre che lor son vicine.

#### CAPITOLO IX

Dove gran gente ancor ricca ripara.

Di Tripolitana, dello struzzo, del cammello, e degli altri animali; e come trova Fra Ricoldo.

Tripolitana siegue, la qual sue
Nominata così da tre cittade,
Come Bizanzo si chiamò da due.
La sama è chiara per quelle contrade,
Che la terra v'è tanto buona e pingua,
Che per un cento ne fruttan le biade.
Questo paese par che si distingua
Di vêr levante con la maggior Sirti,
E Barbaria vien detto in nostra lingua.
Io nell'andar dissi a Solin: Se dirti
Ti debbo il ver, tal son tra questi neri,
Qual su Enea tra i dannati spirti.

Qui non si vuole tema nè pend Diss'egli a me, sa pur che A quel che sai che ti sa p Come di qua si vede a torm

I buoi, di là i cammelli;

Oche fra noi, si trovan qui gli ... Acciocchè men t'incresca, disse allora La guida mia, l'andar, odi e figura Tu per esemplo ciò ch'udirai ora.

Lo struzzo è pigro, e però la natura Gli ha fatto sotto ogni ala uno sperone, Col qual si punge a cercar sua pastura.

Di giugno copre l'uova col sabbione, Il Sol le cova, e nati gli nutrica

Col fisso guardo che addosso lor pone.

Tanto è caldo, che non gli è più fatica Smaltir il ferro (e di ciò vidi prova), Come il gran del formento alla formica.

Nè per cercar pastura o suggir piova, Tanto è grave, che con gli altri uccelli Per l'aere a volo non par che si muova.

Dopo questo mi disse de cammelli: Così come gli vedi contrassatti, Simile credi la natura d'elli.

Dico, nel tempo che ad amar son tratti, Che l'un con l'altro si congiugne insieme Non come altri animali, nè in quegli atti.

L'osso del dattol è lor biada e seme, Ed è chi scrive che per udir troppo Gli sur le orecchie della testa sceme.

Così parlando, io gli andava doppo,
Ascoltando e notando le parole,
Facendo ad ogni sua novella il groppo.

<sup>(1)</sup> guzzi È mancante al Vocabolario: e pare che Fazio per questo vocabolo intenda stuolo o simile.

DITTAMORDO, Ed ei, che in ciò che può piacer mi vuole, Seguio: Un animal, che detto è Jena, Gli corpi umani dal sepolero tole. Fra tutte le altre bestie ha questa pena, Che il collo non può torcer nè piegare, D'un osso par, se l'altro corpo mena. Dell'uom la voce sa sì contrassare. Che alcuna volta lo pastor inganna, Se all'uscio picchia, e il suo vicin gli pare. Col cane ha guerra, e quando può lo scanna; E più che essendo di notte cacciato, Abbaja, latra, e fugge ch'uom nol danna. Nel dolce tempo che a Venere è dato Truova la leonessa, e con lei giace, Secondo che da' più m' è già contato. La Jena pietra molto all' occhio piace, Perocchè a lui somiglia, e sappi bene, Che di nuovi color si cambia e sace. Ancora è fama, che questo addiviene, Che dice assai di quel che de'avvenire Colui, che sotto la lingua la tiene. E quale udisse apertamente dire Come per sua virtù tien l'animale, Magica cosa parrebbe ad udire. Dissemi poi quanto è crudo e mortale Il liontofono, e la sua propria forma, E come col leon si vuol gran male. E secondo che in Roma si conforma, Scevola Publio su, per cui in prima Si vide quivi, e vi si mise in torma. Un mostro ancora tra costor si stima, Crocota è detto, e vo che ti sovvegna Di notar lui, se gli altri metti in rima. Questo com' uomo di parlar s'ingegna, Non ha gengive dentro alla sua bocca, E solo un dente par che in essa tegna.

E così ragionando aucor mi tocca
Di un altro animal, che ha nome onagro,
Quanto la sua natura è fredda e sciocca.
Per quel cammin, ch' era solingo ed agro,

Ci apparve, ragionando, com io dico, In abito di frate un vecchio magro.

Dio vi dia pace, disse quello antico; E Solin gli rispose: E te conduca

Là dove ei chiama ogni suo buon amico.

Ed egli a noi: Se tanta grazia luca

In voi, quanto è il disio, satemi saggio Del cammin vostro, e d'onde muove e bruca.

E la mia guida: Lo nostro viaggio È di cercar lo mondo a passo a passo,

Costui, ch'è meco, il vuole, ed ione'l traggio-

Ma voi chi siete, che parete lasso,

E che avete loquela italiana,

E chi vi mosse a far di qua trapasso?

Un città, rispose, è in Toscana

Di sopra l'Arno, Fiorenza si dice,

Fatta a pochi gran reggia, a molti tana (1).

Giovanetto era, quando a quel selice

E beato Domenico mi diedi;

L'abito presi ch'è la sua radice.

Invêr Gerusalem poi mossi i piedi,

Appresso questo in Arabia discesi, Dove di Caterina il corpo credi.

E l'arabica lingua quivi appresi,

La legge e l'Alcorno di Macometto Di punto in punto per latin distesi, Poi di qua venni, e Ricoldo m'è detto.

<sup>(1)</sup> Questa lezione del Testo Perticari è conforme al sentimento d'uno che viveva in bando dalla patria, qual era Fazio. Altri leggono: Se si ben dite, so che non v'è strana.

#### CAPITOLO X.

Fra Ricoldo racconta i fatti di Macometto.

Così com'ei si tacque io cominciai, E secondo che piacque al mio Solino, In questo modo verso lui parlai: O caro frate mio, o peregrino, Poscia che Dio m'ha satto tanta grazia Ch' io mi truovi con voi in un cammino, L'anima mia, che per lungi si spazia, Bramosa è stata del vostro volume, Piacciavi che per voi or ne sia sazia. Aprite a lei col vostro chiaro lume, Chi fue Macometto, e dite ancora Là dove visse, ed ogni suo costume. Benignamente mi rispose allora: Apri le orecchie al desïoso core, Acciocche v'entri ben ciò che dico ora. Negli anni della grazia del Signore Seicento ventisei fu Macometto Allo tempo di Eraclio imperatore. Di vil prosapia povero e soletto Nacque costui nell'arabico seno; Abdimonepli il padre suo fu detto (1). Cauto, sagace e di malizia pieno, Dell'altrui vago, e di fiero sembiante, Ai vizj sciolto ei fu sanza alcun freno.

<sup>(1)</sup> Abdallah è il nome del padre di Maometto; ma forse Fazio lo scambiò con quello dell'avo così: Abd'al-motalleb il padre fu detto. — G. Villani, l. 2, c. 8, Ed. del Muratori, chiama il padre di Maometto Aldimenech. E chi può trarre i piedi da queste storpiature?

Nella sua giovinezza andò per fante Per tutto Egitto, e per più luoghi strani A guida de cammei d'un mercadante.

Così cercando intorno per quei piani

Lo vecchio e nuovo Testamento apprese Usando con Giudei e con Cristiani.

Appresso Gardichem (1) vedova prese E sposò per sua donna, ricca molto, E quivi a torre e farsi grande intese.

Monaco Sergio dalla Fede sciolto

Si trasse a lui, e col suo operare Fe'che fu re di quel popolo stolto.

Ch' ei seppe una colomba ammaestrare; Se non beccava nella orecchia propia Di Macometto, non sapea beccare.

Richiese appresso la gente etiopia

E gli Arabi col suon della sua tromba, Onde a lui trasse di ciascun gran copia.

Qui predicò, che in forma di colomba Lo Spirto Santo gli dovea venire, Siccome Dio gli spira e gli rimbomba.

Orando tutti videro apparire

Da lungi la colomba, e non si stalla, Perchè del cibo suo avea desire,

Ch' essa ne venne e posa in sulla spalla Di Macometto; e dentro della orecchia Lo rostro dolcemente a beccar calla (2).

La gente giovinetta con la vecchia Gridaron tutti insieme: Viva, viva, Viva il profeta, che Dio ci apparecchia!

La legge del Coran, nascosa e priva, Aperse appresso loro, e in questa guisa Fe' manifesta per ogni sua riva.

<sup>(1)</sup> Kadijah sarebbe il vero nome.

<sup>(2)</sup> calla Per cala in grazia della rima.

398 DITTAMONDO, La Persia ancora non avea conquisa, Quando per acquistarla combattendo Gli fu la bocca segnata e recisa. Più mogli tolse, che dir non intendo; E più battaglie nel suo tempo fece, Che in tal cacciò e in tal andò suggendo. Tra gli altri suoi compagni furon diece, Che ordinar l'Alcoran, de quai t'incronico Gli tre Cristiani con lor viste biece. Sergio fu l'un, del qual t'ho detto, monico, L'altro Nicola chierico, ed appresso Lo disperato dal papa canonico. Li sette Arabi, e fidi amici d'esso. Di questi dicon che lo Spirto Sauto Gli alluminava del suo lume stesso. Li primi tre, alli quai danno più vanto, Fur Naffeton, Achimar e Alchisar, Gli altri seguîr ciascun com' io ti canto: Lo figliuol d'Alchisar (io dico Assar) Nomâr lo quarto, ancor similemente Nomar lo quinto, Horam, e poi Omar. In fra gli altri più grandi di sua gente Furono poscia Abidola e Baora (1),

Adiam, Facem con la mugica mente.

Per questo modo, il quale hai udito ora, Si nacque Macometto, e signor venue, E fece che la gente sua l'adora.

Quei d'Asia quasi tutti vinse, e tenne Sotto sua signoria, infin ch' ei visse, Ai quai quel che a lui piacque far convenne.

<sup>(1)</sup> Questo Baora può essere corruzione di Boheira, nome di un monaco col quale Maometto ebbe amicizia in gioventù.

Nei suoi errori quarant' anni scrisse, E alla fine gli fu dato il veleno Da' suoi medesmi, per quel che si disse, E così com' io dico venne meno.

## CAPITOLO XI

Come dimanda a Fra Ricoldo perchè Macometto tolse ai Saraceni il vino e la carne del porco.

Contento assai m'avete alla dimanda
Mia, diss' io a lui, ma non v'incresca
Cibarmi ancora d'un'altra vivanda.
Che come a chi ha sete è buon ch'uom mesca,
Similemente dico che gli è bene
A chi la brama porgergli dell'esca.
La voglia, che ora più mi stringe e tiene,
È di saper perchè allo Saracino
La legge tolse il porco, e donde viene:
Appresso perchè nega a lui lo vino.

Chè quando penso come all'altre cose Fu largo, ciò par fuor del suo cammino.

Con soavi parole ei mi rispose: Io ti dirò, secondo quel ch'io sento, Perchè ciascun di questi loro ascose.

Dico, del vecchio e nuovo Testamento E di più sette Macometto volse Avere al suo poter lo intendimento.

Poi da ciascuna più o men ne tolse, Come a lui piacque, e quelle appresso lega Nell'Alcorano, che di tutte il sciolse (1).

<sup>(1)</sup> sciolse Per scelse.

400 DITTAMONDO. E perocchè il Giudeo lo porco nega Nella sua legge, udita la cagione, Per quel ch'io penso, inverso lei si piega. Ma quel che per più ver tra lor si pone È ciò che in la sua legge scritto è Al libro u' tratta de generatione, Che essendo dentro all'arca sua Noe, Là dallo sterco del leofante nacque Il porco, il quale appresso il topo fè. E perchè il topo nato non si tacque Di roder l'asse, e l'avea quasi fratta, Noè temendo non passasser Pacque, Come gl'impose Dio corse di tratta Allo leone, e quel percosse in fronte, E delle nari fuor venue una gatta. Or per queste parole, ch' io t' ho conte, A dispregiare il porco e nol volere Le genti saracine sono pronte. All'altra tua dimanda déi sapere Che Macometto fu forte disciolto In ciascun vizio, e principal nel bere-E perchė 'l vin lo inebriava molto, Volse per ricoprir il suo difetto, Che a tutti i Saracio fosse il vin telte. Nol dicon, ma lo tengono in dispetto Perch' cllo è tal, che inebriando altrui Gli toglie la memoria e l'intelletto. Danno la colpa al vin, non a colui Che ne bee troppo; chè il vin per sè è sano, Usandol con ragion nei cibi sui. Ma quel che par più lecito e più piano È propriamente, che trovano scritto Quel che ora ti dirò nell'Alcorano. Dicon che Dio a giudicar diritto

Due angioli mandò in questo mondo Pur per punir degli uomini il delitto. Ciascun era a veder vago e giocondo, Ciascun il capo avea che parea d'oro, Tanto era bello inanellato e biondo.

Or albergando e sacendo dimoro Con una vaga donna inebriaro, Ed ebri, a' patti essa dormi con loro.

Appresso, come gli angiol le insegnare, In ciel salio, dove Iddio Luciferro Ne fe', che sopra gli altri il lume ha chiaro.

E gli angioli per lo peccato e l'erro Che avean commesso col bere lo vino, Legati fur con catene di ferro,

Dicendo Iddio: Così starete, infino Al di final nel pozzo in Babilona Co' piei di sopra e con lo capo chino.

Perch'io vi comandai, che, con persona Nè soli, vin per voi non si bevesse, E voi foste ebri da terza e da nona.

Or hai udito le cagioni espresse, Che si san dire alle dimande tue, E che per più autentiche son messe.

Assai contento son, ma d'udir piue Desio, ciò che Macometto dice Di Cristo, e poi delle parole sue:

Proseta su santissimo e selice, Pien di virtù, e della Vergiu nato Sanza alcun padre di guasta radice.

Ancor più ch' uomo il consessa beato, Figliuol di Dio non vuol dir ch'esso sia, Con Ario se ne va da questo lato.

H Salterio commenda, Job e Elia, Ma sopra tutto di Cristo il Vangelo, Sante parole e la sua buona via. Così rispose con benigno zelo.

# CAPITOLO XII

Come prega Fra Ricoldo che gli conti la legge di Macometto, ed ei gliene dichiara una particella.

Posto ch'ebbe silenzio alle parole, Senza più dir passeggiavam la via, Sempre diritto d'onde leva il sole. Sospeso i' andava, come uom che disia Cosa fra sè, e che non la dimanda, Per tema o riverenza che in lui sia. Ouando Solin mi disse: Che fai? Manda La voglia ch' hai nel tuo cuore ristretta Su per l'organo suo, sicchè si spanda. Come il buon servitor, che non aspetta Più d'una volta il dir del suo signore, Ma quanto può per ubbidir s'affretta, Così la brama ch' io avea nel core, Sparsi di suori, e dissi: O Signor mio! Iscusi me riverenza e timore. Appresso questo non ristetti, ch'io Mi volsi al frate e dissi: Della legge Di Macometto udir bramo e desio. Ed egli a me: Molte cose si legge Nell' Alcorano disoneste a dire, Delle quai vo' che alcun capitol vegge. Comanda, quale non vuol ubbidire A Macometto, o tributo non renda Al Saracino, che debbia morire. Concede all'uom quante vuol mogli prenda E concubine, se a pascerle ha possa; E qui con fra Dolcin par che s' intenda.

E tanto sa la coscienza grossa, Che maschi usando Sodoma e Gomorra Vuol che senza peccato sar si possa.

Loda il battesmo, ed odi s'egli aborra, Dice che quando l'uomo sa un peccato, Ch'al siume per lavarsi tosto corra.

Può battezzar lo padre, quando è nato, Il suo figliuol, non perchè sia Cristiano, Ma perchè abbia più vita e miglior fato.

Lo digiun quasi per quel modo sano Come i Giudei, che fino a notte scura Senza ber o mangiar digiuni stano.

Cenan giunta la sera, e non han cura S'è carne o pesce, chè usar può ciascuno, Nè pongon fren per questo alla lussura.

Dell'anno un mese intier fanno digiuno Nelle moschee lor; senza lavarsi O impolverarsi non dee orar niuno.

Come noi ci volgiamo per seguarsi E per orare verso l'oriente,

Siccome per le chiese nostre parsi; Ed il Giudeo adora vêr ponente; La legge vuol dal Saracino ancora, Che verso mezzodì ponga la mente.

E come la domenica si onora
Per noi, con celebrarla e farne festa,
E il sabbato il Giudeo, che non lavora;

Similemente ancor la feria sesta Ordinò Macometto riverire, Come nell'Alcoran si manifesta.

Loda ed afferma ancora nel suo dire, Che degna sia la circoncisione Da dovere osservare e da seguire.

Sacerdoti hanno, per gli quai si espone L'Alcoran tutto; ed odi cosa cruda, Ch'usan, se fanno predica o sermone. Tengon, dicendo, in man la spada nuda, La legge a morte o a tributo condanna Qual d'ubbidir Macometto si escluda (1).

Dritta la pongon poi sopra una scranna, In atto come voglian minacciare

Ciascun che il parlar lor dispregia o danna.

Dicon che disse nel suo predicare

Maometto: Quanto fia la vittoria

Dell'armi, in noi la legge dee durare.

E quanto durerà la nostra gloria Nei beni temporai, tanto per fermo Lucerà chiara la nostra memoria.

Non son mandato a fare col mio sermo Miracoli, ma a voi venni in virtute Dell'armi, e queste usate al vostro schermo.

E così mostra che ogni sua salute Nell'armi fosse e nei ben temporali, E che l'altre virtù ne fosser mute.

Ancor afferma lor tra gli altri mali, Che in paradiso son molti giardini Pieni de ben del mondo e spiritali.

E che di latte, di mele e di vini Vi corron fiumi e chiare fontanelle, E fior per tutto e canti dolci e fini.

Donne con ricche vesti accorte e belle, E giovinetti di gentili aspetti

Con vergognose e vezzose donzelle.

E tutte queste cose a lor diletti,
Dice, che usar potranno così, come
Nel mondo fanno, e saran lor soggetti.

Ancor nel libro suo, che Scala ha nome, Dove l'ordine pon del mangiar loro, Divisa e scrive quivi d'ogni pome.

<sup>(1)</sup> si escluda Cioè rifiuti.

LIB. V. CAP. XIII.

Vasellamenti ancor d'argento, e d'oro,
Delicate vivande e dolci stima (1)
Su per le mense, ove faran dimoro.
Delle vivande, dice, che la prima
Jecur si è, e carne e pesce appresso,
Poi albebut, che d'ogni cibo è cima.
Or puoi veder, se noti fra te stesso,
Che Macometto in ogni sua parola
Beatitudo pone che sia espresso
Nel vizio di lussuria e della gola.

### CAPITOLO XIII

Come Fra Ricoldo narra i miracoli di Macometto; e come, morto lui, si divise lo regno suo in due Califi.

Quando ei mi pose mente per lo viso,
Dove spesso s'adocchia uom mal contento,
Poi disse: Figliuol mio, se ben m'avviso,
La sete tua non pare ancora strutta,
Però dimmi se è ver com'io diviso.
In verità, risposi, non ben tutta;
Ma stammi presso al modo di colui,
Che siede a mensa e dimanda le frutta.
Assai, diss'io, udito ho per altrui
Parlar di Macometto, ma sì chiaro
Giammai, quanto ora, certo non ne fui.
E però dite, chè l'udir m'è caro,
Se alcun miracol v'è, che non sia scorto
Al tempo, che nel mondo feo riparo.

<sup>(1)</sup> stima Vale a dire annovera.

4οδ DITTAMONDO. · Ed egli a me : Costui mai alcun morto-Non suscitò, nè diede lume al cieco, Nè fece dritto andar zoppo nè torto, Nè parlar muto; e come ho detto teco. Sempre in virtù, dicea, solo dell'armi Venuto son, e qui la grazia è meco. Vero è, che l'Alcoran conta in più carmi Rotta la luna, e ch' esso la sa integra; Che una sciocchezza a rammentarlo parmi. Aucor che essendo la notte ben negra Iddio per lui Gabriello mandava; E di ciò il Saracino udir s'allegra. Sopra il borak, una bestia, montava Veloce sì, che in men d'una mezz'ora Lo spazio d'anni venti mila andava. Così in un batter d'occhio dice aucora, Che dalla Mecca a Jersalem andasse A Casa santa, e li non fea dimora. Ma giù smontato Gabriel lo trasse Dinanti a Dio su di cielo in cielo, E che con lui palpandolo parlasse. Quel che conta ch' ei disse, non ti svelo, Nè ch' ei vide; poi l'augel fe' ritorno Dove il borak legato era allo stelo. Su vi montò, e pria che sosse giorno, Ne 'l portò a Mecca; e qui lor dottor sono, Che chiose san, qual dei pensar, d'intorno. Ancor nell'Alcoran, ch' io ti ragiono, Trovo, che ei disse, che il sole e la luna Erano par di luce e d'ogni buono. E che distinzion non era alcuna Entro il di e la notte; tanto eguale Sopra la terra risplendea ciascuna. Or pon che discendendo quelle scale

Gabriele, quando alla luna giunse, La percosse e ferio con ambe l'ale. E che in tal modo a quel punto la punse, Che della luce, ch' avea tanto viva, Essa adombrata, come par, la munse.

Anco al di del giudizio par che scriva Che i dimonj d'inferno salveranno (1) Con quanti v'ha per l'aere e per le riva.

Appresso pone che quei che saranno Beati, ne' lor corpi ogni diletto Che usan ora, così allora avranno.

Di questi due miracoi, ch' io t'ho detto, Più il Saracin che d'alcun altro gode, Se predicati sono in suo cospetto.

Similemente allor che contar ode

L'altre novelle, ch'io t'ho detto appresso,

A Macometto rende grazie e lode. Or hai udito chiaramente espresso

Di quel che mi chiedesti alcuna parte, Con quel che per più bel tra loro è messo.

Ma perchè non rimanga nelle carte

Cosa, ch' io pensi che piacer ti debbia, Voglio che noti ancor quest' altre sparte.

Dico che poi che morte nel cor trebbia Di Macometto, il suocero Acalì Il suo Califo della vita appebbia.

Poi fece ch'ei fu nel suo luogo lì, Ma quando ogni poter morte gli vieta, Nel Califato succedette Alì.

Costui si volse far maggior profeta Di Macometto, e più capitoi mise Nella lor legge, e più di fuor ne getta.

Per questo in due Califi si divise
Il Saracino; l'uno in oriente,
Dov'è Baldach, io voglio che ravvise;...

<sup>(1)</sup> salveranno Cioè si salveranno.

L'altro ha sua sedia e regno nel ponente,
In una terra che Marocco è detta,
Mirnomelin lo noma quella gente.

E perchè mal s'intende quella setta
Con l'altra, al Cristïano molto giova,
Perocchè meno ad acquistar sospetta,
Quando di qua del mar pensa a far prova.

# CAPITOLO XIV

Come si parte da loro Fra Ricoldo, ed egli e Solino arrivano a Tripoli, indi vedono molte altre cose.

Presso eravamo alla città di Tripoli, Quando il frate mi disse: Fiu ch' hai spazio, Di' se bisogna ch' io di più ti stipoli. Ed io a lui: Assai m'avete sazio Del gran desio, ond'io assetava adesso, Per ch'io quanto più posso ven ringrazio. Poi si volse a Solin che gli era appresso, Dicendo: Della vostra compaguia, Se pro vi fosse, sarei sempre presso; Ma quando avvegna ch' util non vi sia, Passare intendo il mar, dove ripara Nella bella città la gente mia. Sempre la vostra compagnia m'è cara, Ma non hisogna, rispose Solino; E gran mercè della proferta chiara. Così quel frate onesto e peregrino Dicendo addio, la man sinistra prese, Dritto al mar Adriano il suo cammino.

Solino ancor dall' altra parte intese A seguir la sua via ed io appresso, Lasciando Zerbi addietro, e ancor Capese. LIB. V, CAP. XIV.

Dissemi, poi che nel cammin su messo: A Tripoli n'andremo, e se ti pare,

Quivi staremo e poseremo adesso.

Ed io: Tu sai la via, tu sai lo stare, Fa che ti par, chè quell' uom poco lodo.

Che a più savio di sè legge vuol dare.

Siccome disse, così tenne il modo:

La città vidi tanto real, ch'io

Fra le più degne dell'Affrica lodo.

Poi partiti di là sol egli ed io,

Pur lungo il mare fu la nostra strada Su vêr levante, ove aveva il desio.

Noi giugnemmo, cercando la contrada, Dove Solin mi disse: Figliuol, mira

Quel mar, dove uom non sa dove si vada.

Vedi le Sirti; e quando là si gira Nave alcuna, trovar par il demonio,

Si tosto la stravolge e al fondo tira.

Di ciò ser prova Servilio e Sempronio, Che tornando con gran navilio a Roma Perdero il più, che parve a loro un sonio.

La cagione perchè così si toma,

Si è l'acqua, che in un luogo v'è profonda,

E in altro én mouti di rena non doma.

Onde il maroso, che quivi seconda, Ritrova il gorgo e i monticei, ch'io dico, Nei quai riflette e gira la sua onda.

Per che la nave giunta in questo oblico,

Lo volvo (1) d'acqua e di venti l'inghiotte, Che par che sia, come dissi, il nemico (2).

Sappi che duran queste onde si rotte Dodici volte venti miglia e piue; Pensa il dolor a chi ci vien di notte.

(1) volvo Cioè vortice.

<sup>(2)</sup> il nemico Cioè il demonio.

E in certe parti piena di gran selve, E in altre ricca e assai bene abitata. LIB. V. CAP. XV.

Per li gran boschi stanno fiere belve, Maravigha è, se per lo gran veleno, Chi tra lor passa vivo se ne svelve.

Noi fummo in Alessandria, ove vien meno Da questa parte Libia, perchè quivi Lo Nil trovo, che, come ho detto, è freno

Dell' Affrica a Levante co' suoi rivi.

## CAPITOLO XV

Di Alessandria, e come Alessandro edificò dodici Alessandrie, ed in quai luoghi; e perchè fu quel paese chiamato Libia.

Passato il nono mese era dell'anno, Allor che in Alessandria mi posai Debile e stanco per lo lungo affanno.

Di molte lingue qui gente trovai, Che san mercatauzia co Saracini, E più di Cristian ne vidi assai.

Questa città si è sulli confini

D'Affrica e d'Asia, e par che ancor discerna

L' Europa contro i lidi suoi vicini.

Vidi la torre dov' è una lanterna Di sopra il porto, la qual col suo lume Gli naviganti la notte governa.

E qual vuol ire al Cairo per lo fiume Sette di pena, e quattro andar per terra; Così quei che vi vanno han per costume.

E se la gente ch' è di là non erra, Io vidi una cappella onde il beato Marco l'ingegno al Venezian disserra.

Acqua dolce non hanno in alcun lato, Ma tutte sono come il mar amare; Dal Nilo n' hanno nel tempo ordinato. Grande è la terra e ricchissima pare, Con casamenti di pietre e di marmi, Alte le mura e forti da guardare.

Solin, diss' io, deh piacciati di farmi

Chiaro, questa città chi pose prima, Acciocchè anch' io lo noti ne' miei carmi.

Ed ei: Quel Greco, che si pone in cima Della rota del mondo, e tiene un pome, La fondò, e fermo ciò per certo stima.

La verità ti manisesta il nome,

E non pur questa, ma dodici ospizia E fece far, ed odi il dove e il come.

Dopo l'acquisto e grande onor di Scizia, Voglio che sappi, e sanza nïun fallo, Che una in quelle parti ne difizia.

Ancor dove su morto Bucifallo

Ne fece un' altra, per farne memoria, Siccome in India la più parte sallo.

Similemente dopo la vittoria

Ch'ebbe di Dario, come si ragiona, Tra' Persi, dico, un'altra ello ne storia.

E presso ancor alla gran Babilona, Dov'è Caldea, un'altra ancor ne fece, Poichè di tutto il regno s'incorona.

E per usanza, ch'era in quella vece, D'acquistar fama ed onorar sua patria, Una ne seo nelle confine grece.

Così di sopra al paese di Batria

L'altra formò, per dar esempio e copia, Che a voler gir più in là par una smatria.

Ercole, dico, in quella parte propia,

Per mostrar sua vittoria, pose un segno, Ed altri ancor, che quel terren s'appropia.

E perchè vide il loco ricco e degno Di climi e buone terre, io dico ancora, Una ne forma dentro di quel regno. In Frigia appresso, ove Troja dimora, Fe'l'altra, e se coi piedi di là raspi, Ben la potrai veder, ma poca è ora.

Non lungi è l'altra alle porte dei Caspi, Dove addietro t'ho detto che di rado Vi passa l'uom, che tristo non v'inaspi.

Una ne forma con ricco contado

Tra Messageti, e l'altra presso a Poro, Sopra un bel fiume, dove è porto e guado.

Ma vieni, e qui non facciam più ristoro. Ed io: Va pur, chè l'andar m'è diletto,

E fatica n' ha il cuor quand' io dimoro.

Quivi non fur più parole nè aspetto, Prese la strada, siccome colui Che sapeva di là ciascun tragetto.

E poiché in parte che mi piacque sui, E vidi il tempo ch' era a ciò disposto, Così parlando mi rivolsi a lui:

Acciocche il nostro andar sia di men costo,.
Piacciati dirmi qual è la cagione,

Che a questo regno Libia nome è posto.

Ed egli a me: Diversa opinione Ne suona: l'un dice che Libia è un vento-

Affrico, e che tal nome qui gli pone;

L'altro si vuole, al quale io più consento,. Ch' Epafo, che fue figliuol di Giove,

Venne in Egitto con molto argomento. Menfi egli fe', prima che gisse altrove, Una figlia ebbe, alla qual Libia disse, Accorta molto e con bellezze nuove.

Appresso pare che di qua venisse, È che per suo valor fosse signore Di queste parti tanto, quanto visse.

Onde per sar alla sigliuola onore, Libia nominò lo regno tutto; Or n'hai, com' io, lo ver dentro del core. Ed io che penso pur di cavar frutto
Dalle parole sue, pur sempre andando
Gli dissi: Assai m'è caro il tuo costrutto.
Ma quanto so ti prego e ti dimando
Ch'ancor m'allumi se qui la vista erra,
O dritto scorgo, da lungi mirando.
Perchè a me par veder sopra la terra
Lo mar sì alto, che m'è maraviglia,
Che non si spanda, e come in sè si serra.
Ed egli a me: Quel ch'è ver, ti somiglia (1),
Ma la virtù di Dio, che il Ciel corregge,
E che ogni elemento abbraccia e piglia,
Termine ha posto a tutte cose e legge.

#### CAPITOLO XVI

Tratta del mare, e di San Giorgio che uccise il drago, e d'altro.

FIGLIVOL mio, disse, all'astrologo piace,
Che per virtù della luna si muova
Lo mare, e suo'argomenti quivi face.
Quanto il fisico può più il riprova
Per questo modo, che vuol dir che il mondo
Fatto di quattro elementi si trova,
Ond'ello è animato, e che secondo
E va e vien, come da noi si mira,
È proprio dove il mar è più profondo.
E però quando il fiato fuori spira
Cresce e rilarga, ancor similemente
Dice che manca quando a sè lo tira.

<sup>(1)</sup> ti somiglia Cioè ti pare.

Ma siccome io t'ho detto, a chi pon mente,
Pur la somma potenza guida il tutto,
E le altre fanno poi com'e' consente.
Così parlando mi trovai condutto
Nel paese Beronico (1) ad un fiume
Che bagna quel terren caldo ed asciutto.

į

Dimmi, diss' io, e volsimi al mio lume, Questo qual è, che sì forte s'avanza, E fa sì grandi e torbide le schiume?

E sa si grandi e torbide le schiume? Ed egli a me con ridente sembianza Mi riguardò e disse: Questi è Lete,

Che interpretato è a voi dimenticanza.

Assai t' è chiar per le genti poete,

Ch' egli eran molti che credeano allori

Ch' egli eran molti che credeano allora, Che l'alma uscita fuor della sua rete

Perdesse qui bevendo la memora, E che perduta sanza altro governo

Tornasse in altro corpo a far dimora. Ancor diceano che venía d'inferno.

Ma passiam oltre; troppo a far avrei, A dir di lui ciò ch' io n' odo e discerno.

Così per Libia rimovendo i piei, Spiando ognor d'alcuna cosa bella, Che sosse da notar ne'versi miei, Io sui, dove si mostra e si novella

Come il beato Giorgio uccise il drago, E che scampò da morte la donzella.

Molto è il paese dilettoso e vago Di verso noi, ed abbondevol d'acque, Ma verso il mezzodì non vale un ago.

Da Foroneo figliaol di Cam si nacque La prima gente di questo paese: Tanto l'Affrica a lui allora piacque.

<sup>(1)</sup> Questo paese Beronico, se pure non è qui sbaglio di lezione, è la città di Berenice.

Se il sai, rispose, dir nol mi conviene.

E seguì poi: Ancora vi si vede
In molta copia delle ansesibene.

Questi han due teste, l'una ove si chiede,
E l'altra nella coda, e van bistorti,

Perocchè con ciascuna morde e siede.

Jaculi v'ha tanto sicuri e forti, Che trapassando lungo ai lor procinti

Gli altri animai son da lor lesi e morti.

Gli scitali son tanto ben dipinti,

Che spesso a chi gli mira torna danno, Sì dal piacer del lor splendor son vinti, Che presi son che partir non si sanno.

# CAPITOLO XVII

Di diverse specie d'aspidi; del basilisco, e di altri serpi, e della natura delle pietre.

Non lasciò per l'andar, che non seguisse La guida mia pur dietro allo suo tema, E in questo modo ragionando disse:

Figliuolo, in questa parte oscura, estrema Aspidi sono d'una ed altra spezia, Dispari in opra, e di ciascun si gema.

La dipsa è un che fra gli altri si prezia, Che chi ella morde con la sete uccide, Gran senno fa chi fugge le sue screzia.

L'altro è l'ipnal, che col sonno divide L'alma dal cor succiando, e Cleopatra Testimone di questo già si vide.

Non sanza morte colui ancor latra, Cui giunge il cencri, e mordono i chersidri (1), Ma siccome uom che ha rabbia egli si squatra.

Ancor voglio per certo che considri, Che l'elefanzio, nel mordere quanti Ne giugue, tutti convien che ne assidri.

<sup>(1)</sup> Pongo chersidri, perchè Fazio in questa enumerazione de' scrpenti s'attiene a Solino. Vedi cap. 30. Altri legge chelidri.

Dittamondo 27

Came, draconti di questi son tanti, Quante biscie in maremma, e chi esso punge, Una mezza ora nol tiene in bistanti (1).

E vo' che sappi, che colui che giunge L'emmorois, di subito si langue, Perchè le vene gli dissecca e munge.

E il prestero, questo ancora è un angue, Che per natura uccide l'uom gonfiando, Pur che la zanna il morda fino al sangue.

Lucan, d'alcun di questi poetando, Conta siccome Sabello e Nasidio Fur punti e trasformati ivi passando.

Ma sopra quanti ne noma il Numidio E l'Etiopo, è reo il basilischio,

E che sa peggio al mondo e più micidio.

Zussola, andaudo, con orribil sischio; Per che gli altri animai, che il temon sorte, Istupon sì, che caggion nel suo vischio.

Ron pur dell' uomo e delle fiere è morte, Ma quella terra diradica e snerba, Nella qual usa per sua mala sorte.

Gli albori secca, e ne consuma l'erba, L'aere corrompe, sì che qual vi passa, Prova nell'alitar quanto è acerba.

E a ciò che morto col suo morso lassa (Pensa se il tosco è crudo e stemperato), Niuna bestia la testa vi abbassa.

Bianco è del corpo, alquanto lineato, La sua lunghezza è poco più d'un piede, Le gambe grosse, è crestato ed alato.

Quando si muove sempre andar si vede Con la parte dinanzi fiera e dritta, Quella di retro qual serpe procede.

<sup>(1)</sup> in bistanti Qui vale in sospeso o simili: giacchè subito l'ammazza.

Dagli occhi accesi fuori un venen gitta, Che l'uom che'l mira perde e cade a terra, Così l'alma nel cuor è tosto afflitta.

Sopra quanti animai che a lui fan guerra, È la mustella che l'uccide e vince, Portata nella grotta ov'ei s'inserra.

D'ogni serpente questo è re e prince, Dove n'è più si è nell'Etiopia, Per quelle selve disviate e schince.

Così, andando ancor, mi sece copia D'alcuna pietra che di là si trova, E cominciommi a dir dell'eliotropia.

Questa nel mondo è molto cara e nuova, Di color verde, salvo che un poco È più oscura che il verde non prova.

Macchiata è di sanguigno a loco a loco, E se si pone in acqua, e al Sol si traggia, Par ch'essa bolla, come fosse al foco.

E chi la mette, dove il sole raggia In chiara fonte, l'aere intorno oscura, E in sanguigno color par che ritraggia.

Util si crede a colui che sura:
Similemente voglio che tu sappia
Che il sangue stringe all'uom per sua natura.

Ancor mi piace, che nel cor ti cappia, Che il nostro viso, fuggendo, si vela Se la sua erba seco s'accalappia.

Così tra questa gente non si cela La pietra Corno-Ammon, la qual risplende In color d'oro sanza alcuna tela.

Siccome ha il nome, la forma s'intende; Qual dormendo la tien sotto la fronte, Veraci sogni si dice che rende.

Pur seguitando le parole conte, Un'altra v'è, mi disse, e il nome piglia Dal suo paese detto Nasamonte. E questa quasi di color somiglia, Con certe vene di nero adombrata, Qual vivo sangue, tanto par vermiglia; Cara e bella par molto a chi la guata.

# CAPITOLO XVIII

Delle specie e nomi delle scimie, e d'altre maraviglie.

O tu, che leggi, immagina ch'io sono Tra quel di Libia e l'Etiópo giunto, Nel mezzo per la via ch'altrove pono. Io ho rivolto i piedi e il volto appunto Inver ponente, per voler cercare Getulia e Garaman di punto in punto. Poi penso dar la volta, e ritornare Per l' Etiopia a levante in Egitto, Che meglio non ci veggo a ricercare. Questo cammin non segue tutto dritto, E poi è disviato a loco a loco Per lo gran Sol, e gran boschi che ho ditto. Qui mi disse Solin: Siccome il foco Vuol temperato quei che fa l'alchima, Ti convien temperar l'andar più un poco. Io veggio bene, come il ciel biastimia (1) Questa contrada di tanti animali Diversi in forma, e che han volti di scimia. Dimmi chi son, diss' io, che v' ha di tali, Che riguardarli pare una paura, Poi tempra i passi tuoi più o meno eguali. Ed egli a me: Immagina e pon cura, Che di specie di scimie son per certo Quante ne vedi di simil figura.

<sup>(1)</sup> biastimia Vale a dire riempie, o forse rende maledetta questa contrada per tanti animali, ecc.

42 t

LIB. V, CAP. XVIII.

E poiché mi domandi esser esperto Di lor condizioni e di lor nomi, Io tel dirò, com'io lo scrivo aperto.

Quelle che vedi andar su per gli somi (1) Per Grecia, per Italia e per la Spagna,

E che sanno ballare e fare i tomi,

Sono con più piacere e men magagna, E maggior copia di queste si trova.

Lo gusto han tal come il tatto la ragna (2).

Rallegransi (3) quando la luna è nuova, E in altro tempo cambian la sua faccia, Ciò che far vedon contraffar lor giova.

E quando avvien che il cacciator la caccia, Il figliuol che ama più a sè l'ammicca (4), E con quel fugge dentro alle sue braccia.

L'altro poi sotto il corpo le si ficca-

Con man, con piè, e con tutta sua possa

Di sopra delle reni a lei s'appicca.

Se addivien che la madre più non possa, Vuol lasciar quel che alla schiena si tiene, Ma niente non le val per dar la scossa.

(1) somi per some. Allude al costume di coloro che girano per le città e per le terre facendo vedere cammelli, orsi e simili, che pongono loro di coteste scimie sul dorso per divertire il popolo.

(3) Qui è d'uopo pronunciare : Rallegransi, ecc.

<sup>(2)</sup> Lo gusto ch'han le fa cadere in ragna. Così potrebbe correggersi questo verso, ch'ora è inintelligibile. Perocchè Plinio e Solino raccontano che i cacciatori onde prendere queste scimie spargono del vischio artificiosamente, nel quale esse per imitazione de' cacciatori medesimi vanno ad impaniarsi. V. Plinio, 1. 8, c. 54; Solino, c. 30.

<sup>(4)</sup> Vale a dire a sè lo chiama, lo trae, e simili.

DITTAMONDO, Oude abbandona quello a cui suol bene.

Oh miser ricco avaro, se ben miri, Così a te alla morte addiviene!

Altre vi son, che si noman satiri,

Inquiete e rubeste ne'lor moti

Grata han la faccia e con folli disiri.

Ancora vo' che nell'anima noti

Degli Circopitéci, e questi han coda, E stanno in minor boschi e men remoti.

La lor natura in questo modo annoda, Che per discrezione e per ingegni

Sono di maggior fama e di più loda.

Cinocesali piacemi che segni

Nel numer delle scimie sanza forsi, Più son fra tutte crudeli e men degni-

Questi con piedi, con mani e con morsi E con violenti assalti offender sanno

Più fieramente che se fosser orsi.

Per le gran selve etiopiche stanno,

A chi li prende non gli val Jusinghe, Che chi meglio gli san, quei peggio n' hanno.

Similemente voglio che dipinghe,

Che un' altra schiatta n'è di minor forma,

Le quai di qua son nominate sfinghe.

La lor natura divisa e conforma

Abile e dolce, e per quel che si dice,

A chi ben le ammaestra stanno in norma.

Per le foreste fuor d'ogni pendice

Sen trova ancora, ch' hanno coda e barba,

Un'altra specie, detta callitrice.

Or udit' hai le novità di Jarba (1), Che ci sono animai di questa sorte, La lor natura, e qual di lor più garba.

<sup>(1)</sup> Jarba È qui preso da Fazio a significare la Getulia di cui egli fu re.

Ed io a lui: Le tue parole accorte L'animo mio han fatto tanto chiaro, Che rimaso ne sou contento forte.

Ma qui ti prego ancor, lume mio caro, Ch' alcuna cosa dietro a te non lassi, Che sia da dire per questo riparo.

Ed egli a me: Non voglio che si passi Trattar del latte sirpico, com'esso Di odorate radici al caldo (1) fassi.

Per ordin qui mi divisò appresso E quel ch'è buono, e siccome si sace, Secondo che nel libro suo l'ha messo.

E perocchè per molti non si tace L'albor melopo, che di qua si vede, Di fartene memoria ancor mi piace.

Un umor lento da questo procede, Lo qual si noma ammoniaco fra uoi, Credo che sappi a che s'adopra e chiede. Così mi disse, e tacquesi dappoi.

#### CAPITOLO XIX

Dei Nasamoni. Poi parla dei diamanti e carbonchi.

Per quel cammin silvestro se ne gia Solino ragionaudo, perchè meno Grave mi fosse la solinga via. E qual fu mai, che potesse appïeno Trattar le novità le quai mi disse, E ch' io trovai cercando per quel seno?

<sup>(1)</sup> Suppongo che dir debba così, poichè è scritto in Solino, cap. 30, aestatis tempore. L'ul; tima ediz. veneta leggeva tempo, parola indeterminata se nou vi si aggiunga caldo, freddo, d'estate, d'inverno, e simili.

La natura del d'amante in prima,

E appresso del carbonchio ancor mi chiosa.

Ed egli a me : Di Saturno si stima Il dïamante, e sua natura addita Sì dur, che ferro o foco non lo lima. Contro ogni forza di martel s'aita, Ma chi nel sangue l'avviluppa e caccia, Siccome vetro in polvere si trita.

Sicur sa l'uomo, e gli spiriti scaccia, I suoi canton, la punta e la grossezza, Il color cristallin, la chiara saccia,

Mostrano quanto caro per bellezza

Innanzi ad ogni pietra questa è posta, Magico incantamento alcun non prezza.

Così rispose alla prima proposta,

E segul poi : Sopra quanti vi sono Lo nobile carbonchio all' uom più costa.

Di moite specie trovar se ne pono, Ma quei che son di maggior valimento Intender dei, che nel mio dir ragiono.

Nel fuoco muor, che par carbone spento, Ma poi nell'acqua torna al suo costume E all'uom porge virtute ed ardimento.

Quel ch' io ti dico, di notte sa lume, Dilegua la tempesta per natura,

Dai frutti sperge gli uccelli e consume.

Se il tieni al Sol, vien in tanta calura, Che getta fuoco, e tanto all'occhio piace, Quanto altra pietra cui si ponga cura.

Qui tacque, ed io a lui: Tanto mi face Contento il tuo bel dir, ch'io penso ognora

Trovar cagion di non lasciarti in pace.

E però dimmi, e non t'incresca, ancora
Di queste pietre che sì care poni,
Se intorno a queste alcun'altra si onora.

Trogloditi, rispose, e Nasamoni,

Ch'abbiam passati, ne han come costoro,

E così il conta, se mai ne ragioni.

Qui non bisogna omai più far dimoro, Ma guarda di che fanno i tetti, e nota Siccome vivon nella vita loro.

Poi, così detto, per quella via vôta Si mosse, ed io appresso, e nella fine Gente trovammo in parte assai remota. Eco Getulia, ch' ha le sue confine,
Seguita poi coi Garamanti in parte,
E con lo lago ancor delle saline.
E siccome tu leggi in molte carte,
Da genti greche, che di qua passaro,
Preser lo nome, come in altra parte.
Ed io a lui: Assai questo m'è chiaro,
E poichè novità da dir non veggio,
S'altro paese cerchi a me fie caro.
Ed egli a me: A ciò penso e proveggio.
Ma più non disse, e prese poi la strada
Sotto un gran monte pur di scheggio in scheggio,
Indi arrivammo in un'altra contrada.

#### CAPITOLO XX

Dei Garamanti, Gaulei, Cinamolghi, i quali hanno testa di cane.

Quanto più cerco e più novità trovo, E il veder tanto all'animo diletta, Che non m'aggrava l'assanno ch' io provo. Qui non si vuole andando alcuna fretta, Disse Solin, ma metter mente ai piedi, Che questa gente è cruda e maledetta. E poi l'paese è maggior che non credi, Non è Cristiano n'è uom Saracino, Qualunque intorno ad abitar vi vedi. Garamanti son detti in lor latino, Nominati così anticamente Da Garama figliuolo di Apollino. La lussuria è comune a questa gente, Siccome all' Etiopo, e così indoma E sanza legge vive bestialmente. Colui che primo li gastiga e doma Cornelio Balbo per certo fu quello, E che n'ebbe trionso giunto a Roma.

Così parlando trovammo un castello Nou lungi dalla strada sopra un monte, Debris si noma molto ricco e bello.

Qui mi trasse Solino ad una fonte Abbondevole d'acqua e d'alte grotte,

Chiusa e serrata dalle ripe conte.

Guarda, diss' egli, quest'acqua la notte Mongibel mostra (1), o qual più forte bolla, Di di par ghiaccio sopra l'alpi cotte (2).

E come d'un pensier l'altro rampolla, Diss'io fra me: Di questa Ovidio dice La sua natura, come surge e polla (3).

Appresso disse: In su questa pendice Sol per quel prego che già sece Ammone

A Jupiter, che tanto su selice,

Fece scolpire un ricco e gran montone Sopra un petron, e con due corna d'oro, Che già su molto caro alle persone.

E ferma opinione avean coloro, Che veri sogni sognava colui, Lo qual dormendo ivi facea dimoro.

Così parlando, e seguitando lui

Aggiunse: Non bisogna ch' io ti dica Delle pecore lor, chè 'l sai d'altrui,

Come e perchè pascendo vanno oblicamente. Quindi arrivammo a una cittade Nominata Garama, grande e antica.

Pensa, lettore, che queste contrade Dal nostro lato col Nilo confina, Dall'altro par che all'Etiopo bade.

(1) mostra Cioè sembra.

(3) polla Cioè zampilla. V. la Crusca.

<sup>(2)</sup> l'alpi cotte. — L'ultima ediz. ven. leggera goue, ma sembrami che cotte avrà detto Fazio, al suo modo, in vece di cottie, cioè cozie; e che questa sia la vera lezione.

Noi andavam dalla parte u'è Cercina Di verso Gauléa, sempre spiando D'alcuna novità lungi o vicina.

E già più giorni eravam iti, quando Trovammo ancor un altro popol grande, Del qual Solino dimandai andando.

Ed egli a me: Questa gente si spande Infino dall'esperido oceano

Per gran deserti e salvatiche lande.

Un'isola è in questo luogo strano, Che vien detta Gaulon; onde Gaulei

Si noman quanti in questa parte stano.

In essa alcun serpente, saper dei,

Viver non può, sia pur di qual vuol sorte, Nè gli scorpion, ch' hanno toschi si rei.

E più ancor: se di là terra porte In altre parti, tanto è lor contrara, Che all'una sorta e all'altra dà la morte.

E poiche la mia vista su ben chiara Dell'esser lor, invêr colui mi trassi, Che dentro al mio pensier col suo ripara.

Io volea dir, ed ei: Tu vuoi, ch' io lassi Questa contrada, e cerchi altro paese? Vero è, diss' io, indarno omai qui stassi.

Qui non fu più, se non che la via prese Pur a ponente dalla man sinistra Inverso I mar come I cammin discese.

Non mi parve che sosse più silvestra La gente ch'io trovai sul mar di Scizia, Che quella che qui vidi alla campestra.

Oh luce mia! se puoi, quivi m' indizia, Chi son costoro in queste parti strane, Che fur cacciati in cotanta tristizia.

Vedi che han muso e le labbra di cane, D'andar lor presso m'è una gran paura; Per Dio! fuggiamo in tutto le lor tane. Ed egli a me: Figliuolo, or t'assicura, E non temere che ti faccian male, Ma viemmi dietro, ed a tutto pon cura. Questa gente, ti dico, ch'ella è tale,

E nella vita sua tanto cattiva,

Che di far danno altrui poco le cale.

Ed io a lui: Acciocch' altrui lo scriva, Dimmi il lor nome, e con tuoi brevi prologhi Passa pur oltre, e quanto puoi gli schiva. Di qua, diss'ei, si chiaman Cinamologhi.

# CAPITOLO XXI

Degli Agriofagi, Antropofagi, Artabatíti, ed altre diverse genti.

La novità dei volti, ch' io vedea, Diletto m'era, e nondimen temenza De'fieri denti, alcun mirando, avea. Perchè quando io veniva in lor presenza, Digrignavano il cesso, come cani All' uom del qual non hanno conoscenza. Passati per gli poggi e per gli piani Di questa gente, un' altra ne trovai Di vita e di natura molto strani. Oh cara speme mia, diss' io, che m' hai Guidato in queste strane regioni, Dimmi chi son costor se tu lo sai. Agriofagi li nomo, e se ragioni

Di lor, dir puoi che quei cibi ch' essi hanno, Pantere sono e carne di leoni,

(Così rispose) e lor signore fanno Colui, che ha solo un occhio nella testa, E dietro a lui e alle sue leggi vanno.

Fra me pensai allor, e dissi: Questa Gente fa come lupa in sua lussuria, Che il più cattivo, quando dorme, desta.

DITTAMONDO, 430 Poi il domandai, se sanno altrui ingiuria. Rispose: No, se per alcuno oltraggio, Siccome avvien, non fosser messi in furia. Cercato noi quel paese selvaggio, E visto ch'altro da notar non v'era, Solin si mosse e prese il suo viaggio. E sempre da sinistra il Nilo ci era, Ed ancor dalla destra un ricco fiume, Lo qual porta oro per la sua rivera. Non molto lungi al cerchio ove un gran lume Si trova, poichè la sera ne viene, Gente trovammo con fiero costume. Qui, mi disse Solin, ir si conviene -Col cuor sospeso, e con gli occhi accorti, E'a' pie' mirarsi, se vogliam far bene. Gli Antropofagi son questi, ch' hai scorti, Tanto crudeli e di si tristi foggi, Che mangiano dell' uomo i corpi morti. Per Dio! diss'io, suggiamo questi poggi, E se t'incresca sì, che non possa ire, Quanto tu puoi sa che a me t'appoggi. Un poco rise, udendomi ciò dir Poi disse: Non temer, che qui già fui, E sanza danno mi seppi partire. All' atto ed al parlar ch' io vidi in lui, Pensai fra me: Se pericol ci sosse, Non riderebbe, come sa, costui. Poi seguitò: Quel che a ciò dir mi mosse Si è, che fanno una ed un'altra cava, U' l' uom riman talor in carne ed osse. Date le spalle a questa gente prava, Noi ci trovammo giunti in sullo stremo; Dove il grande ocean le spiagge lava. Gente trovammo qui, dove noi semo, Misera tanto nell'aspetto, ch'io Fra me per la pietate ancor ne gemo,

43 c

LIB. V, CAP. XXI.

Oh) quanto ha bene da lodare Iddio
Colui, che in buon paese e degno nascia,
E d'esser suo col cuore e col desio!

Questa gente, ch' io dico, il corpo fascia Dal bellicolo in giù di frondi ch' hanno, E l'altra parte nuda tutta lascia.

Lo più del tempo come bestie vanno In quattro piedi, di locuste e grille La vita loro quei miseri fanno.

Non san che casamenti sian nè ville, Tane e spelonche sono i loro alberghi, Or qua or là ciascun par che vacille.

Dietro Atalante e Marocco hanno i terghi, Gli ultimi questi sono nel ponente, Neri a vedere come corbi o merghi.

Io dimandai Solino: Questa gente Come si noma, e contami ancora Se cosa da notar v'ha più nïente.

Artabatíti, mi rispose allora, Nomati sono, e poi per que

Nomati sono, e poi per questo dritto Niente più, che sia da dir, dimora:

Ma vieni omai, ch' assai di lor t'ho ditto. E qui si volse in verso il mezzogiorno Per quel cammin, ch'è dal Sol secco e siitto.

Sol rena ed acqua ci parea d'intorno.

In questo modo camminammo tanto, Che in Etiopia entrammo da quel corno.

Vero è, che noi ci lasciammo da canto Li Pamfagi, Dodani e molti altri, Che andarli a ritrovar sarebbe un pianto.

Qui si convien passar accorti e scaltri,
Disse Solin, chè vi ha diversi popoli,
Che a lor son crudi, e peggio ancor con altri:
E fa che quel ch' è bello in fra te copoli.

### CAPITOLO XXII

Dell'Etiopia, che si divide in due parti, in Oriente e in Ponente, e dei fiumi ed altre novità.

Quanto è maggior la cosa, e più l'affanno Per acquistarla sossrir si conviene, E quanto ha l' uom più cor, men gli fa danno. Pensa come Alessandro con gran pene Acquistò il mondo, e quanto al nobil corè Parve leggiero e poco tanto bene. E pensa, quanto Glauco pescatore Si faticava, e se prendeva un pesce, Rimanea stanco e teneasi un signore. Dunque, se per valor del cuor l'uom cresce In sama, non temer, ma prendi ardire, E fatti sorte quanto più t'incresce. Ouesto cammin, ende or noi dobbiamo ire, È tanto grave, pauroso e oscuro, Quanto alcun altro, ch' io sapessi dire. Così quel mio maestro caro e puro Mi disse, ed io a lui: Va pur innanzi, Che mi vedrai qual un diamante duro. Ben penso, che di questo, perchè dianzi Mostrai d'aver paura di coloro, Dov' io dissi: per Dio! che qui non stanzi. Non mi rispose, nè feo più dimoro, Prese la strada dritta ver levante, Che già cercato avea di foro in foro. Grande è il paese, e sonvi genti tante, Che par un formicajo, e se ben vidi,

Poveri alberghi mostra nel sembiante.

Tutta Etiopia in due parti dividi, Disse 'l mio Sol, l' una è questa in ponente, L'altra suso in levante par si annidi.

Tra l'una e l'altra non abita gente, Tanto è la terra rigida e selvaggia, Che alla vita dell'uomo non val niente.

Così parlando trovammo la piaggia

Del Negro, ch'è un grande e nobil fiume, Che bagna l'Etiopia, e che l'assaggia.

Vero è che per natura e per costume Questo col Nilo una (1) acqua si crede, E tal lo troverai in alcun volume.

Io vedeva per tutto andar a piede Uomini e donne, e starsene in brigata, Come fra noi le mondane si vede.

Mentre io mirava, disse Solin: Guata Questa gente bestiale e sanza legge, Come al piacer di Venere si è data.

E sappi che di quante se ne legge, Non trovi schiatta di questa più vile, Nïun conosce il padre, benchè 'l vegge.

E per natura il mondo ha questo stile, Che nei più stremi i men nobili pone, E per lo dritto suo il più gentile.

Al gran calor che il sole qui dispone Etiopi furo primamente ditti, Secondo che alcun scrive e propone.

Sotto il meridian cardine son fitti,
Assai ne sono li quai spesse volte
Lo Sol bestemmian, sì son da lui fritti

Lo Sol bestemmian, sì son da lui fritti.

Più popoli diversi e bestie molte Si ponno annoverare in questa parte, E genti nude per le piaggie sciolte (2).

28

<sup>(1)</sup> una Vale a dire una sola e medesima.

<sup>(2)</sup> sciolta Cioè aperte, apriche.

Dittamondo

434 DITTAMONDO, Poco si curan di scienzia o d'arte. La terra ban buona e bestïami assai, Ed oro e gemme quanto in altra parte. Trovi, ove fummo, se al mezzodi vai, Antipodi dappresso all'oceáno, Di cui i poeti parlan, come sai. Così cercando il paese lontano E ragionando, giuguemmo ad un lago, Che assai mi parve di natura strano. Non si vuol esser di quest'acqua vago, Disse Solin, per sete che l'uom abbia, Che quella d'Acheron non fa più smago. Perocchè chi ne bee, o egli arrabbia, O che dal sonno egli è si sorte preso, Che come morto il porteresti in gabbia. Di là partiti io n' andava sospeso Tra quelle genti, ed erami gran lagno Di veder quel, che vengo a dir disteso. Pensa, lettor, se mai fosti in Bisagno, O in Poncevere nel tempo di Gemine, Per sesta ove uom non cerchi alcun guadagno, E veduto hai liete donzelle e femine Coi volti lor più peri assai che mora, E i denti come nove, che il ciel semine; Tali eran questi, ch'io ti dico ora, E così degli azzurri e verdi e scuri, Siccome quivi ne vedresti ancora. Barba non ĥanno o poca i più maturi, Le labbra grosse, dico, e i nasi torti, Crespi i capelli e nella vista oscuri.

Crespi i capelli e nella vista oscuri. Assai de corpi lor son duri e forti, Freddi del core, e vil quanto coniglia, E nell'arte dell'armi poco scorti.

Se di guardarli m' era maraviglia,
Minor non parea lor, di veder noi,
Ridean fra lor, rivolte a noi le ciglia,
E l'uno all'altro ne additavan poi.

## CAPITOLO XXIII

Tratta dell' Etiopia di Levante, de' suoi abitanti, animali ed altre cose.

CERCATA l' Etiopia di ponente, Che il Nilo serra e lo grande oceáno, E già passati in quella d'orïente, Vidi, che quella è men di questa in piauo, E questa più che quella par deserta E mostruosa da ciascuna mano. Io mi rivolsi alla mia guida esperta, Di quel, diss'io, ch'è scuro da vedere, Andando noi, quanto più puoi m'accerta. Ed egli a me : Figliuol, tu dei sapere Che di qua son molti luoghi rimoti Pieni di gente, di mostri e di fiere. Dalla parte di Libia i' vo' che noti Uomini lunghi di dodici piedi, Che nominati son di quà Sirboti. Gli Cinocefali, e Numidi credi, Una gran gente, che vivon di latte; Poco ne déi cercar, se non gli vedi. Così per quelle prode ascose e quatte Salvatichi e bestial popoli stanno, E fra gli altri i Sambri, geuti matte. Tra lor, ti dico, che hestie non vanno Con quattro pie', ch'abbian orecchie in testa.

Presso havvi chi il can lor signor fanno (1).

<sup>(1)</sup> V. Solino, c. 33, tradutto da Fazio quastalla lettera: His proximi summam regiae potestatis cani tradunt. E su questa stranissima elezione di revedi anche Plinio, l. 6, c. 30.

**436** -DITTAMONDO. Gli Asachei son gente da tempesta, Cacciando vanno leonfanti e leoni. La vita loro è stare alla foresta. Nei gran deserti di queste regioni Son fiere molte e velenose assai, E propriamente infiniti dragoni. Qui non bisogna dir, ch'io so che'l sai, La poca forza ch'essi hanno nei denti, E che sol con la coda altrui dan guai. Ma quel che tu non sai, voglio che senti Della pietra draconica, com' io, Acciocchè il sappi dire all' altre genti. Nel cerebro del draco acerbo e rio, Subito morto, la pietra si trova, Ma se stai punto non gli andar più drio (1). Bianca la trovi rilucente e nuova, D'essa già molti re si glorïaro, Provate le virtudi a che essa giova. Sotaco, autor discretissimo e caro. Ti scrive e dice la natura propia, Però lui trova, se'l vuoi saper chiaro. Ed io ancora assai te ne so copia, Ma qui nol conto, chè mi par mill' anni, Ch'io t'abbia tratto fuor dell' Etiopia. Per queste selve ancor piene d'affanni Camellopardi sono e fanno stallo, Nabin gli noman Cirenesi e Fanni. Questi hanno proprio collo di cavallo, E con la testa simile al cammello, E qual busalo i piedi sanza sallo. Il pelo a riguardarlo è molto bello, Risplende di colori, ed è notato

D' un hianco tutto che riluce in ello.

<sup>(1)</sup> drio Per dietro. Vocabolo veneto.

Questo ti dico che su pubblicato, Essendo Cesar dittatore, in prima Per lui, poi per altrui, dal nostro lato.

Ancora dentro a queste selve stima Un animal molto diverso e strano, Cefos lo noma, se mai ne sai rima.

Il busto mostra quasi come umano, Perch' ello ha gambe e pie' tratti a quel modo, E similmente ciascheduna mano.

Gneo Pompeo quivi onoro e lodo, Perocchè sol dinanzi del suo ludo Questo palesa, che di più non odo.

Un altro animal v'è fiero e crudo, Quei del paese il chiaman noceronte, Ed io il nome suo così conchiudo.

Sopra le nari sotto della fronte Un aspro corno porta per sembiante, Miracoloso a dir, bench'io nol conte.

Odio si porta tal col leofante, Che spesso si combatton fino a morte, Si tien l'un l'altro quanto può distante.

Ancor non è men graude nè men forte, Nell'acqua si riposa per costume, Colore ha bruno, e le sue gambe torte.

Dissemi appresso quel mio caro lume:

V'è un animal, che detto è Catoblepa, Piccol di corpo, lungo il Nero fiume.

Si trova che dagli occhi fuori crepa (1)
Tanto velen, che a colui ch'egli offende
Di subito senz'alma riman l'epa.

Allor diss'io fra me: Ben fa chi spende, E non è scarso a trovar buona guida, Se va dov'ir non sappia o non intende.

<sup>(1)</sup> crepa Vale a dire schizza, gitta, e simili.

Che farei io di quà fra tante nida
Di serpenti e di fiere, se non fosse
Costui che mi consiglia e che mi affida?
Certo io non rimarrei in carne ed osse.

### CAPITOLO XXIV

Dell'aspido, e delle formiche che ascondono l'oro, di varj uccelli, e del monte che butta foco.

L'ASPIDO sordo lo balsamo guarda,
Sì che sua vita alla morte dispone,
E veglia, e quanto può lo sonno tarda.
Sotto Rifeo in quella regione,
Là dove gli Arimaspi fan dimoro,
Son gli smeraldi a guardia del grifone.

E così per gli stremi di costoro Dove noi siamo, per la rena molta Trovi formiche assai che guardan l'oro.

O doloroso avaro, anima stolta, Che guardi l'or, come brutto animale, Il qual non ha ragion, nè mai l'ascolta!

Ecco la morte, dimmi, che ti vale?

E dimmi, se pur vivi, e non hai prode, S'altro ne puoi aver che danno e male? Che l'oro sempre è buono a chi lo gode, E fanne bene a suoi, e il dà per Dio,

Perchè n'aspetta in Cielo e quaggiù lode.

Ma qui taccio di te, aspide rio,

Per tornar dove lasciai in su la rena. Le tue soror col cupido desio.

Grandi son come can che s'incatena, Denti han qual porco e leonine zampe, E in nascondere l'oro è la lor pena. Se il di per torne vai, da lor non scampe; La notte, quando stan sotto la terra, Sieur ne puoi portar, se non inciampe.

Così quel savio accorto che non erra, Seguio lo suo parlar andando sempre, Come tenea il cammin, di serra in serra.

Ancora vo' che nella mente tempre

La forma del Tarando, acciocché tue, Se gli altri noti, questo metti in tempre.

La sua grandezza è simile d'un bue, E tal qual cervo mostra la sua testa, Salvo ch'egli ha maggior le corna sue.

Nel Nilo vive più che alla foresta,

E tal qual vedi il pel dell'orso fatto, Di quel proprio color par che si vesta.

Indi mi disse la natura e l'atto Della sua vita, siccome la conta,

Ch'assai mi piacque e parvemi gran fatto.

Poi del polipo e del camaleonta

Mi aperse, come l'uno nasce in mare, In terra l'altro, e lor vita m'impronta.

Lo lupo Licaon dipinto pare Di cotanti colori e sì diversi,

Che l' uom, che il vede, il pel non sa contare.

L'istrice trovi in questi luoghi spersi Si grande e duro, che ove lo spin getta, Saetta par che dal balestro versi.

Però quando è cacciato e messo a stretta, Sì forte scocca i colpi e gli spesseggia, Che mal ne fa qualunque ne l'aspetta.

L'uccello pegaseo par che si veggia Di qua, e questo a riguardare è tale Per novità, quant' altro che si leggia.

Ardito, forte e siero sta sull'ale, Niuna cosa tien più di cavallo, Che sol l'orecchio che proprio lo ha tale. Vedonsi struzzi molti sanza fallo

E più altri animai: cíascuno strano

Vi può trovar, qual va per questo stalle.

Alfin mi nominò lo Tragopano,

Dicendo: Questo più d'aquila cresce, Ed è quant'altro uccel crudo e silvano.

Fuor della fronte due gran corna gli esce, Simili a quelle che al monton tu vedi,

Con le quai s'arma e serir non gl'incresce.

Così movendo per l'Affrica i piedi,

Parlando d'una cosa e d'altra strana. Giugnemmo dove ancor mi disse: Vedi.

E mostrommi in un piano una fontana, Dicendo: Al mondo non so la migliore Alla voce dell'uomo nè più sana (1).

A lui risposi allora: Se il licore Di questa avesse un musico per uso Più gli farebbe assai che il vino onore.

La nostra strada era come un fuso Diritta vêr levante, dove il Nille Percuote Egitto, e bagnalo col muso.

Io vidi fiammeggiar foco e faville

In tanta quantità, che il monte d' Enna (2)

Non maggior par, quando arde mari e ville. Qui mi volsi a colui, lo qual m' impenna Di ciò ch' è vero quando sono in dubbio, E dissi: O Sol, del senno tuo m'insenna.

È foco quel ch' arde borgo Carrubbio Sopra quel monte, o fallo la natura, Siccome vidi già sopra Vesubbio?

Ed egli a me: Figliuol, se porrai cura, Quando più presso del monte saremo, Vedrai che fuor ne avvampa la calura.

<sup>(1)</sup> Forse la fonte di Zama. V. Plin. 1. 31, c. 1.

<sup>(2)</sup> Enna Antitesi per Etna.

LIB. V , CAP. XXV.

E poiché in quella parte giunti semo, Non è sì alto il torraccio a Cremona, Come quel foco andar in su vedremo.

E nel forte spirar tal mugghio suona Con voci spaventevoli per entro,

Che smarrir vi sarebbe ogni persona. Allor diss' io: Ben credo, che dal centro

D'Inferno questa fiamma su procede, Agli urli e gridi ch' io vi sento dentro.

E certo se la porta qui si vede D'andare in esso, non m'è maraviglia, Ch'esta gente non ha legge nò sede;

E a dimonio ciascuno s' assomiglia.

### CAPITOLO XXV

Come nasce il cinnamomo, e della natura di molte pietre, e dei lor nomi.

Come s'allegra e canta l'uom salvatico,
Quando il mal tempo e tempestoso vede,
Sperando nello buono, ond'egli è pratico;
Similemente all'uom far si richiede
Di rallegrarsi e prender buon conforto
Contra ogni avversità che il punge e fiede.
E però tu, che per questo bistorto
Paese vai con fatica e cou pene,
Conforta e spera alfin trovar buon porto.
Colui per savio e discreto si tiene,
Lo qual sa trarre dall'oscuro lume,
Quando bisogna, ed ancor dal mal bene.

Così dal monte, ch' arde per costume, Dove sta l'aere ognor pallida e smorta, Per la cener che getta e per lo sume, Confortando m'andava la mia scorta,

Dubitando di me, come fa il fisico,

Che a maggior rischio lo infermo conforta.

Quivi passammo un bosco con gran risico,

Perocchè tanti v'han mostri e serpenti,

Che a vederli un ben san verrebbe tisico.

Li nostri passi eran lievi ed attenti,

Quai son d'un ladro quando al furto appressa, Con gli occhi accorti, e pieni d'argomenti.

Usciti fuor della foresta spessa

Trovammo una campagna, che da lepri-Non so ch' altrove più bella sia messa.

Perocch' aveva a modo di ginepri

Li suoi cespugli, ma un poco più hassi Presso ad un fiume nominato Astepri.

E siccome Solin là volse i passi, Sanza ch'io il dimandassi, disse adesso: Non per cacciar questo bel luogo fassi.

Cinnamo è tutto quel che quivi è messo, Guarda il terreno, e guarda la sua forma, Con brieve ramo, umile e depresso.

Ed io, che gia pur dietro alla sua orma, Ascoltando dal gran desio sospinto, Quanto dicea notava e mettea in norma.

E poiche fummo fuor di quel procinto, Noi arrivammo in un altro paese, Dove si trova la pietra giacinto.

O luce mia, diss' io, fammi palese.

La natura di questa pietra cara!

Perch' ello udito ciò, a dir mi prese:

Questa, secondo il tempo, è torba o chiara; Caccia dall' uomo tristizia e sospetto, Contro tempesta e folgore ripara,

Rallegra il cor, conforta e dà diletto,
Malinconïa dall'animo tole,
Utile è a' membri, e questo è il suo effetto.

Riceve e prende sua virtù dal sole Lo granato fra gli altri, a chi lo trova, Sempre per lo più fin prender si vuole.

Lo crisopazzo, un'altra pietra nuova, Dove trovi il giacinto, si riduce,

Secondo che per quei di qua si prova.

Questo ch'io narro, alla diurna luce Per sua natura propria si cela: E nell'oscuritade si produce.

Odi contrarietà! chè al di si vela

D' un pallido color, e a notte scopre, Che pare un foco a mirar, la sua tela.

Ed io a lui: Questa par che s'adopre Come lucciola, che alla sera splende,

E al giorno è morta, e la sua luce copre.

Ancor come carbon, che in soco accende, Ho veduto di notte un guasto legno,

Che da sè luce, e al di tenebre rende. Come colui, che ha l'animo e l'ingegno

Fitto sol a un pensier, non mi rispose, Ma segui il suo parlar pur dritto al segno

Ma segui il suo parlar pur dritto al segno. Ancor più altre pietre il Ciel dispose, Forse a ristor del mal, per l'Etiopia, Che molto son gentili e prezïose.

E qui mi disse la natura propia Dell'ametista, e il color e la forma: Poi del topazio così mi fe' copia:

Dal Sol prende virtute e si conforma, A chi ha calde rene utile è molto, E propria a infermo che supino dorma.

Mirando il mostra con ritroso volto, Più d'altra pietra dentro a sè risplende, Lo sangue stringe e tienelo raccolto.

L'acqua raffredda, che a bollir s'accende; Da fantasia e lunatico morbo, Da ira e da tristezza l'uom difende. L'occhio rallegra e il core, quando è torbe, Conserva castitate, acquista onore; E però qual sen fregia, non è orbo Se sua natura segue e ponvi amore.

### CAPITOLO XXVI

# Di molte altre rarità del paese.

Per la gran neve e per la nebbia strana Chiuso e nascoso il suo corpo nutrica L'orso, l'unghia succhiando, nella tana. E così nel gran verno la formica Si ciba di quel grano nella grotta, Che ha trito ed acquistato con fatica. Similemente dico la marmotta, Cui il maschio suo per avarizia caccia, Poichè ha la schiena ben pelata e rotta. Fa nuova tana e tanto si procaccia, Che ritrova il suo cibo, e quivi posa, Infin che sopra terra sta la ghiaccia. E quella serpe, ch'è sì velenosa Nel Sol del Cancro, sotto terra vive Mutando spoglia e fuora uscir non osa. E i pesci, che si pascon per le rive Nel dolce tempo, nei pelaghi vanno Per le gran cave, e per le conche prive. E quasi tutte quelle piante, ch' hanno Atto di vita sol per lor natura, Chiuse e ristrette e come morte stanno. E i marinari che senza rancura Cercan la state li luoghi marini, Ciascun guarda or il tempo ed ha paura. Per questo modo ancora i peregrini, Che pella primavera vanno intorno,

In tutto hanno lasciato i lor cammini.

Ed io sol sono, che la notte e il giorno Dietro a Solin peregrinando vado, Essendo il Sol al fin del Capricorno.

O tu, che leggi, al quale utili bado Che siano i versi miei, a esempio prendi, Se puoi; non perder tempo in alcun grado

Ch' io voglio ben che noti e che m' intendi, Che l'uom che è pigro nou farà mai bene, Chè il vizio è tristo e tristizia ne attendi.

Non è paese più cattivo e reo,

Che quello, onde andare ne conviene.

Uu' isola è, che la noman Mereo (1), Presso del Nille, verso l'orïente, Lungo la qual Solino il cammin seo.

Di sopra questa confina una gente La quale udio che son detti Macrobbi, Grande del corpo, bella ed intendente.

Nudi vi vanno tutti e sanza robbi (2), Legano i membri e adornan di metalli, D'oro e di pietre riccamente addobbi.

Qui mi disse Solin: Non vo' che falli, Che il ver non porti di costor, da poi Che giunto sei a veder gli lor stalli.

La vita han lunga il doppio più di noi, Amano l'equitate, aman ragione,

Quanto altra gente che tu sappia ancoi.

Un lago vidi in quella regione,

Del qual ancor la natura m'aperse, Come nel libro suo la scrive e pone.

Appresso ancor mi disse e discoperse, Come là presso li Popiti sono, Genti bestiali, crudeli e diverse.

<sup>(1)</sup> Mereo Per Meroe. Metatesi in grazia della rima.

<sup>(2)</sup> robbi Vale a dire vesti da Roba.

Gustan la carne, quando aver ne pono, Dico dell'uom, per denari o per forza, Che qui non è pietate nè perdono.

Ed io a lui: Se alcuno non mi ssorza, Non passo là, d'altro sa che m'avvise, Ch'io non darei per vederli una scorza.

Un poco mi guardò, e infra sè rise,

Poi disse: Ben hai detto, fuggiam queste; E per altro cammin allor si mise.

Noi trovammo deserti e gran foreste, E luoghi solitari e pien di rabbia,

Dico de mostri e d'altre gran tempeste.

Come l'uccel che cerca per la gabbia D'uscirne fuori, cercavamo ognora, Sempre appressando verso il sen d'Arabbia.

Per quegli stremi di levante allora

Trovammo genti con sì strani volti, Che a immaginarle me ne segno ancora.

Infin ne vidi in una parte molti Privi di naso, con la faccia piana,

Che noi mirando ridean come stolti. E vidi poi passando quella tana

Un' altra gente, la quale a guardarla Mi parve aucor più salvatica e straua.

Questi han per bocca un foro che non parla, Vivon di quel che la terra produce, Che satica non hanno a seminarla.

E pria che Tolomeo fosse lor duce, La maggior parte, per quel ch'i' udio, Non conosceano foco nè sua luce,

E come bestie seguiano il disio.

### CAPITOLO XXVII

Dei Trogloditi, degli uomini detti Brevi, e della pietra execontaliton.

O sommo Padre, al qual di render grazia
Del ben che tu m'hai satto, e che mi sai,
L'anima mia non ne sarà mai sazia!
Te, Signor, lodo, chè non satto m'hai
Di quei miseri sconci, ch'io dico ora,
E d'altri molti che di là trovai.
Solino inverso me si volse allora
Dicendo: Vieni, che poichè gli hai visti.

Dicendo: Vieni, che poiche gli hai visti, Perdesi il tempo se più si dimora.

E così ci partimmo da quei tristi, Passando luoghi oscuri e solinghi, Boscosi molto e di paura misti.

Qui vo', lettor, s'avvien che 'l pennel tinghi, Per disegnar questo luogo silvano, Che sopra il Nilo un' isola dipinghi

Nello fine d'Egitto il più lontano, La qual già da Canopo qui sepulto Fu nominata pria Canopitano.

E per ben farti intendente da stulto, Quanto poi movi dritto ad Atalante, Per quel paese nascoso ed occulto,

Abita una gente d'altre tante

Più mostruosa, che queste non hauno Ordine o modo che ad uom sia sembiante.

Alcun proprio vocabol dir non sanno, E nïun special nome, e per lor vita Sicuri tutti gli animali stanno.

Questa contrada, la qual qui si addita, Posta si vede sotto la zona usta, E per le grotte è la gente smarrita. Così passando la terra combusta, Trovammo nel più stremo un' altra gente Nell'atto assai più acerba e più robusta.

Qui si sermò Soliu coll'orme attente, Dicendomi: Costor sa che tu noti, Che i più vivon di carne di serpente.

D'ogni amore e pietà son tutti vôti, Per le spelonche gli vedi abitare Così come orsi, e per luoghi remoti.

Muovon le labbra nel lor ragionare A modo delle scimie, e così stridi Gettan fra lor, quando son per parlare.

E voglio ancor che per certo ti fidi, Che una pietra hanno, ch'è tutta lor gloria, Che execontaliton nomar già vidi.

E quivi appunto mi fece memoria De'suoi colori, e sì della natura, Come la pone dentro alla sua storia.

Tanto ad udir fu nuova la figura Che in l'animo pensai: Egli è ragione, Che l'abbian cara, tanto al dir è oscura.

Ed ei pur seguitando il suo sermone: Questa gente Trogloditi si dice, Come tu puoi saper da più persone.

Così cercando i paese infelice,

Tra il Nilo e il monte, inverso il sen d'Arabbia, Dove Etiopia serra la pendice,

Gente trovammo di si scura labbia, Che a riguardare i corpi e i lor costumi,

Non so che al mondo di più strani v'abbia. Quando li vidi, tal miracol fumi, Che stupefatto a Solin mi rivolsi, Ch'era la luce di tutti i miei lumi.

Qui mi guardò, siccome parlar volsi, E disse: Non temer, fa che il cor deste, Che il sangue per le vene torni ai polsi.

LIB. Y, CAP. XXVII. Questa gente, che vedi, sanza teste, E che han la bocca e gli occhi dentro ai petti, Non son per danno altrui nè per tempeste. .Guarda e passa oltre, e sa che ti diletti D'averli visti, e forma fra te stesso L'abito, la graudezza e gli altri aspetti. Non per tema di lor, diss'io, adesso Mi son smarrito, tanto m' hai sicuro (1), Che alcun non temo quando ti son presso. Ma il subito veder, e l'occhio scuro Maravigliar mi fe', e non ti grevi Dirmi i lor nomi, che d'altro non curo. Ed egli a me: Nominati son Brevi (2) E per altri e per me, e questo è giusto, Se ben gli guardi, e che vuol dir rilevi. Ed io: Se la natura avesse al busto La testa aggiunta, parrebbon giganti, Tanto hanno lungo e lato l'altro fusto. Così parlando passavamo avanti, Andando lungi dai lor freddi stalli, Che per le grotte vi parcan cotanti. E come mostran (3) li Tedeschi e i Galli Comunemente della carne bianchi,

Così costor come oro sono gialli; Per ch' io non vidi mai sì nuovi granchi-

(1) sicuro Per assicurato, reso sicuro.

<sup>(2)</sup> Veramente Solino e Plinio li chiamano Blemi ; ma forse Fazio aveva un testo scorretto.

<sup>(3)</sup> mostran Vale a dire appariscono. Dittamondo

## CAPITOLO XXVIII

Degli Angeli, Gamfasanti, Egipani, Satiri, Imantopodi e Farusi.

O mondo! Tu ci tieni a denti secchi Lo più del tempo, dandoci speranza, E con questa si muore, e tu t' invecchi. Oh quanto è folle, qual prende baidanza, Fortuna, nei tuoi ben, che sempre giri La rota, e dái e togli all'uom possanza! Siccome sanza spin non cógli o miri Rosa, così non è mortal diletto Sanza fatica, pensieri o sospiri. Signor non su giammai sanza sospetto Di se o di suo stato; e s'altri è meno, Vive in temenza, siccome soggetto. Dunque che si dee far, se il mondo è pieno Di vanitate, di lusinghe e peve, E che dolce non vi è sanza veleno? Déssi sermare l'anima e la spene Del tutto invêr Colui, ch'è sommo buono, Fuggendo i vizj ed operando il bene. Ed io, che in sì lontana parte sono, Tra gente dispettosa e così vile, Ricorro a lui per aver grazia e dono. E quanto posso devoto ed umíle Lo prego, che m'ajuti nel cammino, E che alla fin mi trovi nel suo ovile. Così dicea fra me, quando Solino Indi si mosse, e prese la sua via Per un sentier boscoso e peregrino. Come andavamo, gente acerba e ria Trovammo assai da lungi di coloro,

De' quai mi ragiono la scorta mia.

LIB. W, CAP. XXVIII. -

Figlinol, diss' egli, sappi che costoro Adoran gli demonj dello Inferno, E quivi è tutta la speranza loro.

Fra queste un altra novità discerno,

La qual voglio che noti, se ti piace, Se mai avvien che ne tinghi quaderno.

Dico, qual prende sposa, ch' essa giace Le prime notti con quanti ella vuole, E ciò che a lei diletta in tutto face.

Dopo questo il marito a sè la tole,

Lo qual vuol poi, che sempre a lui si tegna

Pudica e casta in fatti ed in parole.

Certo, diss' io, il demonio gli insegna,
A cui son dati, così trista legge:

A cui son dati, così trista legge; Ma di chi sia il figliuol, s'ella s'impregna?

Colui, per cui ella si guida e regge,

Lo tien per suo, e come vuol si vada,

Ne altri lo castiga ne il corregge.

Angeli (1) detti son per la contrada.

Angeli no, diss' io, ma son demoni,

E se piacer mi vuoi, tien altra strada.

Allor si mosse sanza più sermoni,

E con gran passi tanto gimmo avanti, Che uscimmo fuori delle lor regioni.

In questa parte sono i Gamfasanti,

Che negan le battaglie a lor podere,

Solo la pace piace a tutti quanti.

Infra costoro non può rimanere Nè abitare alcuno forestieri,

Fuggon commercio a tutto lor sapere.

<sup>(1)</sup> Augili è il nome che Plinio (1. 5, c. 8) e Solino (c. 34) danno a queste genti; ma pare che Fazio nel suo testo abbia letto Angeli, è si piace di scherzare sul nome.

452 DITTAMONDO . . Non per dritto cammin, ma per sentieri Andavam sempre verso l'oriente, Chè di strade miglior non v' ha pensieri. Noi trovammo, cercando, un'altra gente; Questi son quei che dipinti veggiamo, Bestial del corpo e ciechi della mente. Oh, diss' io vêr Solin, seme di Adamo, Tanto natura di qua ti trasforma, Che appena mostri (1) srutto del suo ramo! Ond' egli a me : Figliuol, prendi la forma De' modi e degli aspetti, ed oltre passa, E secondo che gli hai gli poni in norma. Da questa gente tanto vile e bassa Noi ci vedremo in brieve tempo sciolti, Egipani li noma, e star gli lassa. Di dietro da costor son quegli stolti Satiri, ch' han men legge che li serpi, Strani a veder di costumi e di volti. Poi trovammo, passati boschi e sterpi, Gli Imantopodi, e questi quando vanno Portan le gambe e corron come serpi. Partiti noi da lor con grave assano, Giugnemmo al fin di Libia e d'Etiopia U'i Farusi, che sur d'Ercole, stanno. Qui mi disse Solin: Quanto s'appropia All'Assrica per tráverso e per lungo, Tu n' hai del tutto, sì com' io, la copia. Quivi nïente scemo nè vi aggiungo: Ma perchè siam tra l'Oceano e il Nilo, Più del passare innanzi non ti pungo. Perocchè andando, come andiamo, a filo, Noi daremmo del becco nel mar Rosso,

E ciò sarebbe fuor d'ogni mio stilo.

(1) mostri Per sembri,

Risposi: Alla tua posta mi son mosso, Quel cammin prendi che ti par più destro, Chè qui miglior consiglio dar non posso.

Allor prese la via di ver sinestro,

E giunti in su la ripa d'un bel siume Noi trovammo una barca col maestro, Che ne passò di là per quelle schiume.

### CAPITOLO XXIX

Del corso e natura del Nilo, e delle sue novità e nomi diversi.

lo veggio ben, diss' io, come tu hai ditto, Che questi sono quei termini appunto, Che l'Assrica dividon dall' Egitto. Ma io ti prego, poiche qui son giunto, Che mi dimostri dove nasce il Nilo, E la natura sua di punto in punto. Acciocche se di lui versi compilo, Ch'io abbia il moto suo e la natura Disegnato col tuo discreto stilo. Ed egli a me: La tua dimanda è scura, Perchè da molti e per modi diversi Trovar ne puoi una ed altra scrittura. Ma nondimen ciò che già ne scopersi, Qui tel dirò, e tu così lo spiana, Se mai avvien ch' altrui ne scrivi versi. Questo è Gion, che dall'alta fontana (1) E santa scende per molte caverne Sotto Atalante presso a Mauritàna.

<sup>(1)</sup> Cioè dalla fontana del Paradiso terrestre.

Quivi si mostra e quivi si discerne Non lunge all'oceáno, e poi sa un lago, Del qual gran gente par che si governe.

E come per paura e per ismago Lo coniglio s'intana e si nasconde, Costui sotterra corre come un drago.

Nilides questi è detto, e per profonde Vene sen va, e non par che si scopra Fino a Cesaria, dove spande l'onde.

Bagnata d'ello è Cesaria di sopra, Com'hai udito, poi ancor s'attussa, Sicchè la terra par che in tutto il copra.

E tanto per gran tusti si rabbussa, Che surge in Etiopia, e quivi rompe Ed esce suor coi piedi e con le ciussa.

Isole bagna assai, ma di più pompe Meroe si crede, e per le strane lingue Che il fiume trova, il nome suo corrompe.

D' onde passammo, il Negro lo distingue, Astusapes, Astabores, e altrove,

E quanto gira tra genti più pingue. E che questo sia vero che si move Di Mauritania, il prova, ch'esso cresce Qui verso Egitto, quando di là piove.

La natura dell'acqua e sì del pesce, Che là si trova, chiaro tel disegna, Che tal, qual vedi, questo di quello esce.

Giuba lo scrive, lo qual di qua regna, Sesostris, Dario, e Cambise ancora, Che ne volser cercar le vere segna.

E Tolomeo Filadelfo, che allora Un fosso se di cinquecento miglia, Cento piè largo e trenta il sondo sora.

E se vedessi il cammin che si piglia Da Tolemaide al castel di Latanno, Ben ti parrebbe una gran maraviglia, Come da Egitto navigando vanno Gli mercadanti a sar mercatanzia, Dove gli Etiopi Trogloditi stanno. Or per mostrarti in tutto la sua via,

Poich'è in Egitto si divide in sette,

E quindi verso Arabia si disvia.

Alfin lo più nel mar Rosso si mette, L'altro di verso il Cairo drizza il rostro, Dove Garisio l'onde sue son dette.

E questo è quello, ch' io t'insegno e mostro, Che l'Asïa dall' Affrica divide, Il qual ne vien diritto nel mar nostro.

E sappi, dove la terra recide. In tutto insiem dodici mila passi Si fa al traverso, per chi meglio il vide.

Or hai udito dove, e di quai sassi Ei nasce, e come due volte s'annega,

E due di nuovo sopra terra fassi.

Alla seconda parte, che mi prega La tua dimanda, in breve ti rispondo, Come per me e per altrui si spiega.

Quel sommo Ben, che il ciel muove, secondo Che girar vedi con virtù e con lume, E che la legge ha dato a tutto il mondo,

Vuole, che per natura questo fiume Si spanda semel l'anno per Egitto, E ch' allaghi il paese in suo costume.

Dico, nel tempo poi che il sole è fitto (r) Nel segno della luna, che s'ingrossa A dì a dì, come altrove t' ho ditto;

E poi ch'entra nel suo, prende tal possa, Che la contrada allaga si del tutto, Che sanza barca non so che ir si possa.

<sup>(1)</sup> Vedi il Capitolo I di questo lib. V, v. 88-97.

DITTAMONDO, Le genti che di là fanno ridutto, A certi segni ch' hanno pongon cura, E sauno se la terra sarà frutto. Però gli antichi onoravan Misura, E i sacerdoti a'tredici d'agosto

Celebravano lui ch' era in più altura. Come si va di quà, e non più tosto, Alle litane, gíano, e per più lodo Natalem mundi nome gli avean posto.

E come nello crescer suo tien modo, Così scaldando il sole a Virgo il petto, Decrescer poi si vede a nodo a nodo.

Per questa forma appunto ch' io t'ho detto, Infin che il sole alle Bilancie giunge, Di grado in grado è tornato al suo letto.

Ma qui so ben ch'un pensiero ti punge: Tu di', com' è che questo fiume ingorga Tanto, che spanda quanto par sì lunge?

E' crede alcun che tanta rena porga Il mare incontro, e che gli faccia rete, Sicché indietro ritorni, e che non sorga.

Ed altri vuole, che così riflete E in alto va ne' dì canicolari, Forse perchè il paese ha di lui sete.

Ed è chi dice, che addietro ripari E ingorghi per gran pioggia che ne scende. Cotale opinion su ne più chiari,

E qual le due e qual tuite le prende.

### CAPITOLO XXX

Del bue Api, e degli altri animali, ch' erano onorati come Dei.

Così andando e ragionando ognora, Giugnemmo al Nilo, e trovammo una barca, Dove salimmo sanza più dimora. Posti a sedere, io che aveva carca La mente e grave, dimandai Solino: Deh dimmi, in mentre che il nocchier ci varca, Acciocchè meno c'incresca il cammino, Il bue, che scrivi ch' era in questo fiume, Chi su e quare se gli disse Apino? Fra le altre maraviglie ch' abbian lume Di qua, rispose, già questa fu l'una, E degna a dir in ogni bel volume. Nel destro lato questo avea una luna-Corniculata, bianca, e questo usciva Dall'acqua in aere sanza altra fortuna. Gli Egiziani correano sulla riva Con gli strumenti, e com' egli saltava, Così ciascuno cantando saliva (1). Similemente quando si posava, La gente là con ogni melodia Sonando in su la riva l'aspettava. E come ancor di nuovo su venia. Danzando andavan per quella rivera Infin che al tutto da loro sparia. Quivi con molta fede, e per la spera (2) Che aveau nel bue che desse legge al Nilo, D' or gli gettavan dentro una patéra.

<sup>(1)</sup> saliva Da Salire, saltare.

<sup>(2)</sup> spera Per speranza.

Apin fu detto poichè col suo stilo Mostrò di quà a lavorar la terra

La geute, e tesser lana, e far lo filo.

Morto Osiris, dalle catene sferra Isis lo sposo, sette giorni appresso

Lo Nilo cerca e trovato il sotterra. Nel numero de' Dii costui fu messo,

E celebrato, siccom' ella volse,

Fu per lo Nilo in ogni parte spesso.

Apin da poi per suo marito tolse, Che dopo morto Dio lo nominaro, Tanto l'amaro, e tanto a ciascun dolse.

E per onor di lui poscia adoraro Lo toro, come il corbo per lo sole, E bue Apin, quel che tu di', chiamaro.

Qui tacque, ed io che per le sue parole Ingenerato avea nuovo pensiero,

Siccome uomo che altri ascoltar suole,

Gli dissi: Assai m'è il tuo parlar intero, Perocchè io so chi fu Apin, e d'Io, Come venne fin qua, già lessi il vero.

Ma qui d'udire la cagion desio, Perchè lo corbo od un altro animale Onoravano in nome d'uno Dio.

Se cerchi Ovidio, al qual di dir ciò cale, Vedrai lo vero, dove Calliopè

Le Pieridi ssormò per cantar male.

Cotal risposta alla dimanda se', Ed io: Deh dimmi, quale appropiato Era ciascuno di quei Dei per sè.

Ed egli a me: Questo modo trovato
Di qua fu prima, e dato fu il leone
A Marte, perch' è fiero e ben armato.

Similmente la pecora a Giunone, La cicogna a Cillen, la gatta a Pluto, La vacca ad Isis, e a Giove il montone. Ancora avresti in quel tempo veduto Per Priapo lo asino onorare,

E spesse volte dimandargli ajuto.

Per Proserpina il nottol che il di spare, Per Bacco il becco che le vigne scialpa, Per l'aere un Dio, ch'era detto A're.

Alle furie infernal davan la talpa,

La porca a Cere, a Nettuno il cavallo, La testudin, che a terra grave palpa,

A Saturno; e la scimia, s'io non fallo, Veduto avresti onorar per Minerva, Se fossi stato allora in questo stallo;

E così ancor per la Luna la cerva, Lo pesce a Venus, e per Ganimede Ogni orcio, deutro al qual vino si serba.

Per Demetra nel Nilo ponean sede, Onoravan il soco per Vulcanno,

La fiamma a Vesta che da esso procede.

Per Esculapio, oude i fisici hanno

Quasi il principio, onoraro il serpente, Nè par indegno a quei che il ver ne sanno.

Onoravano ancora quella gente E monti e valli e boschi e fiori ed acque In nome d'altri Dei similemente.

E così detto, mi guardò e si tacque, Perchè nel volto si conosce il core, Che non s'infinge, e veduto gli piacque.

Poi soggiunse: Dimonio alcun maggiore Nè con più inganni si vedea in Egitto, Pien di lusinghe, e con più falso errore,

Come era il toro Apin, del qual t'ho ditto;
Per ch'io fra me: In Civitate Dei
Dice Agostin come costui diritto.

Indi gli dissi: Volentier saprei, Se altra novitade è qui nel Nilo, Prima che in su la ripa ponga i piei. Allor mi ragionò del coccodrillo

La forma, la sua vita, e come mentre

Ch' ei dorme, in bocca gli entra lo trochillo. Vero è, che prima sempre mai ch' ei n'entre Lusingando lo va, perfin ch'è giunto

Dove gli rode ciò ch'egli ha nel ventre.

Poscia ini disse la natura appunto

Dell' ippopótam che al nuotar somiglia Cavallo, e quello par di punto in punto.

Marco Scauro per grande meraviglia

E l'uno e l'altro, per quel che si scriva, Pria li scoperse alla roman famiglia.

Così parlando discendemmo a riva.

Fine del Libro quinto.

# LIBRO SESTO

### CAPITOLO I

L'Autore entra in Asia; parla di Babilonia, e del Cairo, non che dei Sovrani di quei paesi.

Our si conviene andar con gli occhi attenti, Qui si convien aver la mente accorta, Qui si couvien fuggir tutti i spaventi. Così a dir mi prese la mia scorta: Noi siamo in Asia, là dove si vede Ogni pericol ch' acqua e terra porta-Ed io a lui: Quel Padre, in ch' io ho sede, Spero che me allumi, e che mi guidi Come l'animo mio lo prega e chiede. E spero in te, che mi conduci e sidi, Con lo qual lungo tempo già son ito, Chè palpitar nè temer mai ti vidi. Con gli occhi attenti e col pensier sentito . Mi troverai alle tue spalle oguora, Sicur purch' io non veggia te smarrito. La fede buona che hai, mi disse allora, Mi piace, chè colui va sanza intoppo,

Che spera in Dio, che l'ama e che l'adora.

Tu déi saper, lettor, che s' io aggroppo Le mie parole omai più ch' io non soglio, Il fo chè il tempo è poco e il cammin troppo.

Ma se tu vuoi veder, ov'io le coglio,

In Plinio cerca in Livio ed in Isídero (1), Ed in più autor col mio, da cui le toglio.

Non far come fan molti, ch' io considero, Che brama han di saper, e per pigrizia

O vanità, raffreddano il desidero.

Per un sentiero che il nocchier c'indizia, Segnato per la ripa d'un bel fiume, Seguia colui, ch'era ogni mia letizia.

Io aveva preso, andando, per costume Addimandarlo, per non perder tempo, E per trar del suo dire frutto e lume.

E però, com'io vidi luogo e tempo, Gli dissi: Dimmi, s'altro mi sai dire Dentro a quest'acqua, notato al tuo tempo.

E quel, ch'era disposto al mio disire, Mi ragiono come il delfino a inganno Il coccodril couduce, e sa morire.

E come quivi in un isola stanno Uomin di piccolissima statuta, Cli ancor la morte si coccodrilli danno.

Gli Sevici vi son, d'altra figura, Gl'Ipotami, che han forma di serpente, Crudei nell'opra, e nella vista scura.

E se ben ti ricorda, ed hai a meute Di qua dal lito di Canopitano, Dove intanata sta la trista gente, Quando volgemmo alla sinistra mano,

Quando volgemmo alla sinistra mano. Quivi tra l'Etiopia e tra lo Egitto Leopardi, leoni e tigri stano.

<sup>(1)</sup> Con una delle sue solite antitesi Fazio qui serive Isidero per Isidoro.

Più là è l'animal, che Cestà è ditto, Simile al basilisco nel rimiro (1), Ma va per terra più grave ed assitto.

Altri animali son per quello giro

Con tante orribil voci e si diverse, Che sol l'udir altrui è gran martiro.

E così andando per le ripe sperse, E ragionando, l'occhio mio da lungi Con un gran muro più torri scoperse.

O luce mia, tu che mi sproni e pungi Per questa strada, diss'io, fammi chiaro, Che terra è quella, prima che la giungi.

Due città sono, disse, e san riparo

Sopra quest' acqua, e quella di là noma Babilonia, l'altra di qua il Caro (2).

E l'una e l'altra son maggior che Roma, Qui è il real palagio del Soldano, Che tutto Egitto signoreggia e doma.

Ed io a lui: Per non andar invano De re e de signori udir vorrei, Che regnar qui nel tempo più lontano.

Figliuol, rispose, i primi, saper dei, Dopo il diluvio, che tenne il paese,

Fur molto accorti e nominati Dei. Festus ossia Osirís prima lo prese, Poi Botoleo, e Tifone appresso.

Poi Rotoleo, e Tisone appresso, Da' quai la gente a vivere qui apprese. Seguitar dopo quei, ch'io dico adesso,

I dinasti e Menés, che fu lo primo Di Cam disceso, e parente ben presso.

Seguiron gli Pastor da questo vimo, Seguiron similmente i Faraoni, E i Tolomei, secondo che io stimo.

<sup>(1)</sup> nel rimiro Vale a dire a rimirarlo.

<sup>(2)</sup> il Caro Cioè il Cairo.

Ma or la mente a quel ch' io dico poni, I dinasti duraro infin che tenne Salatis tutte queste regioni.

Pastor costui si disse, ed allor venne Di qua Ioseppo, che col suo gran senno Questo paese condusse, e sostenne.

Appresso Amram e Iocabet, che denno Moises allora in man della fortuna, E marinaro innanzi il tempo il fenno

Per tema, quando egli era nella cuna.

Poco prima su detto Faraone Amenosis per la gente comuna.

Non molto poi, come il Genésis pone, Lo mar s'aperse allo popol di Dio, Per suggir morte danno e questione.

Io dico quando Cicles gli seguio,

Siccome è manisesto a tutto il mondo, Che l'acqua lui e tutti i suoi sorbio.

Orosio scrive, siccome nel fondo,

Qual il miracol fu, si vede ancora Purche il mar posi e il tempo sia giocondo.

Sabba rcoina tra questi si onora

L' ultimo Nettanebbo poi si dice, Che col magno Alessandro anche dimora.

Tolomeo Lago su l'alta radice

De' Tolomei, e certo se ben miro, Deguo mi parve, tanto su selice.

Alfin colei, che l'uno e l'altro diro (1)
Abbeverò del sangue del suo busto,
Lo regno tenne, e dopo tal martiro
Rimase in man del buon Cesare Augusto.

<sup>(1)</sup> Sottintendi serpente.

# CAPITOLO II

Quanto tempo signoreggiato fu l'Egitto dai Romani, poi dai Califi, ed infine dai Soldani.

Siccome il ragno per la tela passa Col filo a che s'appicca, e poi ch'è giunto Col tatto in su l'ordito il serma e lassa; Così con le parole mie appunto I versi filo e tesso in su l'ordito, E il più bel da notare assermo e punto. Ben hai, disse Solin vêr me, udito Ciò ch' io t' ho detto, ma seguita ancora Di dir siccome il regno poscia è ito. Settecento anni con cinque dimora Sotto gl' Imperator, che poi seguiro Che, come sai, viveauo in Grecia allora. Ma proprio in quello secol, se ben miro, Che Macometto su, levar lo grisso, E dall' imperio in tutto si partiro. Un siguor fer nominato Calisso, Dal quale ogni lor papa il nome ha preso. Grande ebbe il cor, e il corpo corto e il nisso. Questo dominio, ch'io dissi testeso, Trecento quarant'anui istette e piue, Che non si vide in alcun modo offeso. Ma non creda nè pensi alcun, nè tue, Che ogui stato quaggiù non si maturi, Siccome il pome, e che non caggia giue.

Chè quando qui si stavan più sicuri,

Nel mille con quaranta e sette, dico,

Furon rubati, ed arsi fino ai muri.

Dittamondo 30

É ciò fero i Cristian con Almerico, Onde il Calisso allor mandò in Alappia; Per soccorso al Soldan, come ad amico.

Ozaracon ne venne, e vo' che sappia Che la terra difese, e per cattivo Prese il Califfo ed in prigion l'accappia.

Lo regno tenne fino ch' ei su vivo, Appresso per Soldan rimase il figlio, Saladin sue nomato, e tal lo scrivo.

Costui per sua franchezza e gran consiglio Tolse la Terra Santa ai Cristiani, Vincendo loro e dandogli di piglio.

Lo fiatello e il nipote fur Soldani Appresso lui, e ciascun per sè solo Ben si guidò co suoi e con gli strani.

Malechsalem seguio, che il grande stuolo De Comani comprò con gran tesoro, Dai quali alfin sosteme mortal duolo.

Signor su un Turcoman, ch' era di loro, E questo è quel, che il re di Francia e Carlo Di carcer trasse, ove sacean dimoro.

Non molto poi dal tempo ch' io ti parlo, Un altro Turcoman spense costui, Sì si fidava in lui, che potea farlo.

Melechemes si udio nomar d'altrui, E Soldan fatto, Bondogar l'uccise, E così prese il dominio per lui.

Costui è quel, che Antiochia conquise, Ed al suo tempo il buon re Odoardo Passò il mar e da suoi si divise.

Il tosco fu a lui quel mortal dardo, Che gli trafisse il cor senza ritegno, E tal gliel diè, che non avea riguardo.

Melechzaich suo figliuolo disegno Soldano dopo lui, ma durò poco, Che Alfi l'uccise, e tolsegli lo regne. Vero è, che men costui tenne quel loco;
Chè un altro che pensò di farsi re,
E re non fu, rifece a lui quel gioco.
Qui puoi veder, chi fa ciò che non de',
Come tu sai che dice lo proverbo,
Molto spesso gli avvien quel che non crè.
Melcasaras poi tenne il nome e il verbo

Del padre Alfi, e cacciando fu morto

Da tal, che ne perdeo la carne e il nerbo.

Melechnasser, un giovinetto accorto, Rimase poi Soldan; chè Gurdoboga

Lui prese e il regno, ma il tempo su corto;

Chè i Comani, che allora erano in voga Grande e temuti, la morte a lui dienno, E così la sua vita poi fu poga.

Lachin signor, un di lor gente, senno; Costui su morto ove a scacchi giocava; E tal di chi l'uccise aucor t'impenno.

Melechuasser, che imprigionato stava, Com' io t'ho detto, dal carcer su tratto, E Soldan satto che poco il sperava.

Or puoi vedere in che nuovo baratto Ben trecent' anni questo regno è stato, Che il più savio signor paruto è matto.

Certo, diss' io, a quel che m'hai contato, Quel ch' è Soldan, dee star sempre confesso, Ed aspettar che il colpo gli sia dato.

Così audando e ragionando adesso Cercammo il Cairo e fummo in Babilona:

Formicar pare il popol, tanto è spesso. E secondo che ancor la fama suona, Quando fu il morbo, un milione e mezzo Quivi morir d'una e d'altra persona.

Quando l'udii, me ne venne un ribrezzo, Poi dissi: Esser ben può, poichè in Fiorenza Ben ceuto mila ne sur messi al rezzo. Io bramava d'avere esperienza

Se più vi sosse da notar di strano,

Quando colui, ch' era ogni mia credenza,

Mi ragionò del fico egiziano.

La forma, e quanto al frutto s' argomenta, Come lo scrisse già con la sua mano.

Una fontana v'è, che quando spenta Vi metti una facella, tosto accende,

E s'ella è aecesa, morta vi diventa.

Allor pensai: Questa quasi s' intende Con quella che in Epiro sa dimora;

Ma tacqui, siccome uom che ad altro attende.

E dissi: Dimmi, se tu sai ancora, Chi diede il nome a cotesto paese, E qual si parte tra la gente d'ora? Ond'egli allora così a dir mi prese.

### CAPITOLO III

Quante province sono in Egitto, e del suo nome antico, e del monte Sinai, di Arabia, del mar Rosso, dei siumi e delle pietre.

Da ventiquattre nazion comprende Egitte in tutte, ed è partite in due, Sicchè di sopra e di sotte s'intende.

Aeria prima nominato fue,

Poi di (1) Mesraim di Cam ritrovo scritto Che ponendogli il suo quel cadde giue.

Seguio appresso per signore Egitto, Di Danao fratello, e da costui Lo nome, che ora tiene, gli fu ditto.

<sup>(1)</sup> Mesraim di Cam Vale a dire Mesraim figlio di Cam. Vedi il Genesi, c. 10, v. 6.

Così parlando io seguitava lui,

Come il discepol segue il suo maestro,

Tanto che sotto un alto poggio fui.

Questo monte, diss' ei, fatto è silvestro, Colpa e vergogna di quei che son ora, Che miran solo in terra e di sinestro.

Qua su più volte Moises adora, E vide il nostro sommo Adonal.

Come fiamma che ardendo s'avvalora.

Questo è quel monte santo Sinai,
Laddove Caterina si glorifica

Per Cristian, per Giudei e Canal. Indarno la mia penna qui versifica,

Ch' io non so dir, quanto all' anima piacque

Trovarmi ov'ella giace e si santifica. Quella contrizion, che nel cuor nacque, Il grande amore accese, sicchè poi

La rimembranza dentro non vi tacque.

Partiti da quel santo loco noi,

Pur lungo il monte prendemmo la via Lasciando Egitto e gli termini suoi.

Qui senza domandar, la scorta mia Mi disse: Acciocche men si vada in vano,

E che più breve lo cercar ti sia, Quanto tu vedi dalla destra mano Su ver levante, Arabia si dice,

Tra Siria, la Caldea, e l' Oceano.

E tanto stende al mar la sua radice, Che assai vi son che veggon l'altro polo Per quelle oscure e secrete pendice.

Arabia in la lor lingua vuol dire suolo, Qual sacro in nostra, perocchè qui nasce Cinnamo, mirra, incenso in ciascun brolo.

Erbe odorose e sane a tutte ambasce E buone e sante tutte, e qui si trova L'uccel Fenice, che d'esse si pasce. La sua natura so che non t'è nuova, Che da quel, che ti dissi, non mi stolgo, Di quella che sul cener piange e cova.

Dissemi poi dell' uccel Cinnamolgo

La forma, e dove nasce; e tu che leggi, Se il vuoi sapere, il cerca, ond'io lo tolgo.

E se d'udire anche il propio vagheggi, Dell'Iris pietra, e della Sardonica, Similemente quivi sa che veggi.

E troverai ancor nella sua crouica Qual è l' Androdamante e la Pedronta (1), Ed una ed altra gentile ed idonica (2).

Appresso questo mi divisa e conta

Ch' aspidi, e draghi con pietre vi sono, E qui i colori e le virtù m' impronta.

Ancor non lungi molto ti ragiono,

Che una fontana vi è di questa forma, Che ha l'acqua chiara, il sapor dolce e buono.

Se pecora ne bee, cambia e trasforma Lo vello suo, Pitagora l'appropia, Si fa Ovidio che la mette in norma.

Così andando, e dandomi egli copia

Di molte novità, giugnemmo al mare, Lo quale è rosso sì, che par sinopia.

Io ne avea tanto udito ragionare,

Che non mi fu, mirandol, maraviglia, Benchè una strana cosa a veder pare.

E scrive alcun, che sì al rosso somiglia, Che dentro all'acqua ripercosso il sole, Cotal color da esso propio piglia.

<sup>(1)</sup> Questa in Solino, c. 36, è detta *Pederote*, ma qui Fazio ne sconcia a suo modo il nome per la rima.

<sup>(2)</sup> Per idonica sembra che Fazio intenda utile, o simile.

E chi, dalla natura l'ha, dir vuole; Ma i più s'accordan dal sabbion, ch' è rosso D'intorno e sotto, e che tal color tole. Qui, mi disse Solin, rivolgi il dosso Invêr settentrion; chè in ogni verso M'ingegno abbreviar la via, ch'io posso. Questo braccio di mar stretto in traverso Lungo infra terra vien da mezzogiorno, L'altro è di sopra tra l'Arabo e il Perso. Or puoi veder che il mar gli va d'intorno Dalle tre parti, come a Italia sace, Molto è il paese di ricchezze adorno. Una provincia dentro ad esso giace, A cui Saba di Cus (1) lo nome diede, Che prima l'abitò e tenne in pace. Appresso tutto questo mi se'sede Del fiume Euleo, e della sua natura, Che indi passa, e da Media procede. Poscia mi disse: Imagina e figura L'ocean rosso, come questo miri, Quanto il lito d'Arabia e il Perso dura. E sappi ancor, che dentro a questi giri Catabani e Sceniti sì ci vedi, E i monti Sinolepori e Cisiri. Ma ora drizza al contrario li piedi. E così seci, ed ei prese la strada, Siccome il mento alla sua spalla diedi,

Per voler ritrovar altra contrada.

<sup>(1)</sup> Saba di Cus Vale a dire Saba figlio di Cus. V. Gen., 10, v. 7.

### CAPITOLO IV

Di Idumea, di Giudea, e della fonte che si trasforma in quattro modi, e di più monti.

Passando Egitto ed Arabia alle spalle. E Pelusio da lato, e Casio monte, Era il nostro cammin sopra una valle. E quel, che m' era innanzi della fronte, Mi ragionava e segnava col dito Più cose, che vi fur già belle e conte. Quivi è, mi disse, ove su seppellito Quel gran Roman che nella navicella Dinanzi a' suoi fue morto e tradito. Così giungea di novella in novella Oltra al braccio del mar che Arabia bagna, A Idumea che da Edóm così s'appella. Forte è il paese, che tien di montagna, Ed ivi è tanto grande la calura, Che del Sol, s'è in Leon, ciascun si lagua. Non vi son casamenti d'alte mura, Per le spelonche e sotto terra stanno. Cercando quanto posson la freddura. Tra loro e Palestina gran selve hanno, Però, disse Solin, il cammin nostro Di ver sinistra fie con meno affanno. Ma vieni e nota ben ciò ch' io ti mostro. Indi mi trasse, ove Andromeda fue Incatenata dove stava il mostro. Ancor nel sasso le vestigie sue Gli piacque ch'io vedessi, acciocch' io fusse Del miracolo grande esperto piue. Poi disse: Scauro a Roma si condusse Del mostro la gran costa a maraviglia:

Fu misurata, quando ye l'addusse.

LIBA VI, CAP. IV.

Di là partiti, la sua strada piglia Dirittamente sopra una sontana,

Che come sangue ci parea vermiglia.

Guarda la sua natura quanto è strana! Tre mesi sta che tal color non perde, E tre polvere par che s' impantana.

Ed altrettanti sì com' erba è verde. Poi l'avanzo dell'anno è qual Tesino,

In questo modo si trasforma e perde.

Mostrommi poscia andando nel cammino, Monte Seir, che il chiamano Esaù, Pien di caverne, e tien molt' alto il crino.

E questo in pria par ch'abitato fu Da' Correi, che Codorlaomór uccise, Come nel Genesis trovar puoi tu (1).

Ma quando Edom ad abitar si mise Coi suoi qua su, gli orribili giganti Per forza del paese: suor divise.

E se passassi al monte più avanti, Vedresti d' Idumea le mura prope, Ch'esso fondò co'figliuoi tutti quanti.

Addietro lasso la città di Jope:

Omai è buon partir, chè più non veggio

Per trovar novità che qui si scope.

Ed io: Va pur, che quanto i' prego e chieggio Al sommo Bene, è sol, che tosto sia Nel bel paese, ch'io bramo e vagheggio.

Misesi allor per tanto alpestre via, Come sarebbe andar pel Genovese, A chi uscisse suor di Lombardia.

Mostrommi un monte al fin di quel paese, Oreb mel noma, ed appresso mi disse, Che Aron la morte, stando là su, prese.

<sup>(1)</sup> C. 14, v. 5 e 6.

DITTAMONDO, E il suo figliuolo, per quello ch'io udisse, I' dico Eleazár ver sacerdoto, Là tenne il principato e quivi visse. Così per quel cammin aspro e rimoto Passammo nel paese di Giudea, Che molto fu, ed ancor par divoto. Questo si disse in prima Cananca Da un figliuol di Cam, ed alcun dice Da diece, per li quai si possedea. Questo per lungo stende le pendice Da Vico d'Afra alla valle di Vico, Là dove quei di Tiro kan la radice. La sua larghezza da Libano, dico, Al Tiberiade lago scrivi e poni; Chè così si notava al tempo antico. Nel mezzo del paese ancor componi La città Gerosolima, e puei dire Bellico quasi a tutte regioni. E perchè il possa ancora altrui ridire, T' accerto che non son quattro province Miglior di questa in quanto il mondo gire. Ed io; Deh dimmi, prima che tu schince Altrove, perchè poni questo sito, Che quasi ogn'altro in su la terra vince? Rispose: I' penso ben che l'abbi udito, Ma che per più chiarezza il vogli ancora Saper da me, e però ov' io t'addito

L'animo poni, e incominciò allora.

### CAPITOLO V

Del Golgota, e del Sepolero, coi lamenti dell'Autore.

VEDUTO hai ben siccome per gli estremi Di tutto l'abitato son le genti Mostrose assai, e d'intelletti scemi. Alte montagne e piene di spaventi, Oscure valli trovi e solve selve, Salvatiche siere, e gran serpenti. E quanto più da queste ti divelve, E vieni all'abitato, più si trova Domestica la terra e con men belve. Dunque questo paése, lo qual cova Quasi nel mezzo d'ogni regione, De far, quanto alcun altro, buona prova. Ma nota ancor vieppiù viva ragione, Che Dio elesse questo santo loco Per sè e per le prime sue persone. Questa è la terra, che in ombra di foco, Com' io t'ho detto, a Moïsè promise : A mente l'hai, ben so, che ancora è poco (1). Ma vieni omni, e farai che ti avvise Del ver con l'occhio, che fa il core esperto; E così detto nel cammin si mise. Poi, come quel che ben sapea per certo L'animo mio, di ver Gerusalem Mi trasse per sentier chiaro ed aperto.

<sup>(1)</sup> ben so, che ancora è poco Forse dee sottintendersi che l'hai letto, o simile. Il Testo Perticari legge: a Moisè promise Quand' e' l'udl nel suo pietoso invoco.

476 DITTAMONDO. S' io più vivessi che Matusalem, Diss' io, rimeritar non ti potrei, Fammi veder Elia, o vuoi Salem. E se in tutto appagar vuoi gli occhi miei, Menami, dov' io veggia lo Sepolco, Prima che in altra parte drizzi i piei. Lucera il sole, ed era il tempo dolco, Come si vede nella primavera, E rose e fiur parean per ogni solco. Quando quel caro padre, con cui era, Di ver settentrion mi trasse al monte Golgota, dov'io in tutto avea la spera (1). Se Egeria o Ciane diventaron fonte Maraviglia non m'è, perchè in due fiumi Mi si converser gli occhi della fronte Per gran dolor, quando mostrato fumi Dove su in croce il nostro Pellicano Quel dì che oscurò il Sol con gli altri lumi. Ma poi oh' io non fui molto lontano Al sepolero dov' ei su seppellito, Dicendo, aggiunsi l'una all'altra mano: O somma luce, o padre infinito! A te l'anima mia io raccomando, Sì che sia degna alfin del tuo bel sito. Appena aveva così detto, quando Un Saracin mi disse: Oltre va tosto, Qui non si prega e piange dimorando. Pur io, ch' aveva in tutto il cor disposto A dire, ed al finir lo prego mio, Com' io l'avea nell'animo proposto, Aggiunsi: E fammi tanta grazia, ch' io Ritorni a riveder quel bel paese, D'Italia, dico, dove è il mio disio.

<sup>(1)</sup> Anche qui spera per speranza. — Dispera per disperazione usò vice versa l'Alsieri in un Sonetto: Elle ragnano sì, ch'è una dispera.

E il Turcomano aucora a dirmi prese:
Qui non s'alberga, per l'altro uscio passa,
Con volto tal che sol l'atto m'offese.

Coi passi lunghi e con la testa bassa Oltre passai, e dissi: Ecco vergogna Del Cristian, che il Saracin qui lassa.

Poscia al Pastor mi volsi per rampogna: E tu ti stai, che sei Vicar di Cristo Co' frati tuoi a ingrassar la carogna.

Similemente dissi a quel sofisto,

Che sta in Buemme a piantar vigne e fichi, E che non cura di sì caro acquisto.

Che fai, perchè non segui i primi antichi Cesari de'Romani, e che non siegui, Dico, gli Otti, i Corradi, i Federichi?

A che pur tieni questo Imperio in tregui? E se non hai lo cor d'essere Augusto, Chè nol rifiuti, o che non ti dilegui?

Così diceudo, quel savio vetusto,

Col quale io era, mi disse: Che sai, Che mormorando vai così combusto?

Risposi: Io ho disdegno ed onta assai Pensando ch'esto loco degno e santo Governi il Saracin come visto hai.

Ancora mossi il mormorar in pianto, Chè veggio il Cristian con quei due gladj, Che lasciò Cristo, non curarne un quanto.

Noi uon andrem, mi disse, mille stadi, Che'l re di Cipri, disperato in tutto, Dico, se il Ciel non tramuta i suoi radi,

Si partirà con dolore e con lutto

Da questi due, e da'baroni e re, E farà, d'un bel giuoco, sconcio e brutto, Per mostrar vero, e guadagnar per sè.

### CAPITULO VI

Di Gerusalemme, di monte Moria, di monte Sion, di monte Oliveto, del luogo ove Cristo orava.

Come uom, che legge nell'Apocalipsa, E intender vuole, e non ha l'intelletto, Si svaria (1) più, quanto più pensa in ipsa. Così svariava io per mio difetto, Volendo imaginar che a dir venia Quello che la mia guida m'avea detto. Ma poi ch' io vidi che già se ne gia Alla città, che per Tito su strutta, Lasciai il pensier, e seguitai la via. Quanto nojose al tempo delle frutta E impronte son le mosche, erano a noi Le genti della terra acerba e brutta. Pur la mia scorta a me: Qui non ti noi, Lasciagli sar e dir, passa oltre, e mira, E notal sì, che il sappi ridir poi. Non si vuol qui mostrar dispetto ed ira, Ma temperanza; chè l' uom sanza possa E che ha orgoglio sovente sospira. D'intorno dalle mura e dalle fossa La città tutta e per lo mezzo vidi, Cosi come s'avvalla e si rindossa. Però voglio, lettor, che tu ti fidi Che tal la troverai, qual la disegno, Se mai avvien che tu di là ti guidi.

<sup>(1)</sup> Si svaria Vale a dire Si smarrisce. E così nel verso seguente.

Cisterne vi han, chè fiumi non vi corre, Monte Moria nel mezzo dove l'Arca Foederis già si soleva riporre.

Dico nel tempio lavorato in arca (1)
Di care pietre, e d'ariento e d'oro,
Divoto quanto alcun di quella marca.

D' opra musaica era ogni suo lavoro, Questo si disse il tempio Salomone (2). Costò a David quel monte assai tesoro.

Luce Moria s' interpreta e si espone, Jacob qui vide scendere e montare Gli Angeli per la scala in visione.

Qui suso venia David per orare;
Qui suso fece Abraám sacrifizio;
Quando I figliuolo Isac dovea immolare.

Noi fummo dove i' ebbi il vero indizio, Che la madre di Cristo visse e nacque; Anna una chiesa v' ha presso all'ospizio.

Probatica piscina là mi piacque, Dove l'Angel di Dio alla sua foce Sanava il primo infermo con quell'acque.

Ancor dentro dal gorgo è fama e voce.

Che già per Salomon poner fu visto
Quel legne, onde si fe la santa Croce.

Qui, come dice il Vangelo, già Cristo Fe' sano il paralitico, che pianto Più di trent' anni aveva infermo e tristo.

<sup>(1)</sup> lavorato in arca Pare che voglia dire lavorato ad archi. Il Testo Perticari legge: Quivi un tempio sublime al ciel s'inarca.

<sup>(2)</sup> Cioè tempio di Salomone.

Veduta la città ben d'ogni canto, Disse Solin: Buon è partirsi omai, Usciam di suori, e poi mossesi a tanto.

Per porto Josafat, che n'era assai Presso, mi trasse di verso aquilone

Per lungo il muro, ove un poggio trovai.

Ecco, diss'egli a me, monte Sione,

Ch'è non men forte, nè men alto e bello, Che tu vedrai, giunto a Troja, Ilione.

Dunque, diss'io, è questo monte quello Che in mezzo al mondo appunto si divisa? Rispose: Sì, che d'altro non favello.

Quanto su degno anticamente avvisa, Che la Scrittura Jerusalem chiama Filia Sign in si diverse guisa.

Soavi piante, odorisere rama

Eran per tutto, e monte di scienza Si nominava, e de'proseti brama.

Del Siloe mi fece conoscenza, Poscia mi disse: Vieni, ed io il seguio, Come dee far chi vive in obbedienza.

E così, ragionando lui ed io, Prese il cammin di ver monte Oliveto, Remcontentar, m'accorsi, il voler mio.

Perchè prima menommi quel discreto Invêr Getsemani, là dove Cristo Co'suoi eraya, e stayasi secreto.

E poich io ebbi il santo loco visto, Per gran compassion bestemmiai Giuda, Traditor disperato, amaro e tristo.

Quel caro padre mio, che ognora studa (1), Su per lo monte mi trasse alla cima, Che da levante Jerusálem scuda.

<sup>(1)</sup> studa Per studia. E vale a dire: che ognora studia di piacerni, di giovarni, ecc.

Di ulivi è pieno ove più si sublima, Datteri, cedri, vigne, fichi, e gelsa, Ed ogni frutto v'è, che buon si stima.

Vidi l'ombra di quella lubra (1) eccelsa, Che per amor se' sar, odiando Iddio, Colui, lo qual su figliuolo di Belsa.

Ben dico encor, che da quel monte udio Da più e più, che son degni di fede, Che il nostro Salvator in Ciel salio.

Similemente s'afferma e si crede

Che qui discenderà il di del giudizio A sentenziar gli rei e sarne scede;

Chiamando i buoni al suo beato ospizio, Dicendo: E voi venite benedetti, Che amaste me e dispregiaste il vizio.

Noi discendemmo poi per quei tragetti Per una via, ch' era stretta ed arta, Alla città, che sue, secondo i detti, Di Lazzar, di Maria e ancor di Marta.

(1) lubra Sembrami una sconciatura di delubro, e che qui Fazio parli dei templi fabbricati da Salomone agli idoli per amore delle sue donne: dei quali è scritto nel sacro Testo (Reg. 3, 11, 7): Tunc aedificavit Salomon phanum Chamos idolo Moab, in monte qui est contra Jerusalem, et Moloch idolo filiorum Ammon. Atque in hunc modum fecit universis uxoribus suis alienigenis.—Belsa è apocope di Belsabea per Bersabea. Onde il figliuolo di Belsa è Salomone.

Dittamondo

ж

#### CAPITOLO VII

Del monastero di San Lazzaro, di Betelem, e dei discendenti del popolo eletto fino a Cristo.

O grazioso sole, che mi guidì,
Dissi a Solin, cerchiam ben questo regno,
Ch'è tanto degno, e che giammai nol vidi.
Lungo tempo è ch'io n'ho l'animo pregno.

Ed ei: Come a te piace, giacchè sai Che sol per contentarti teco io vegno.

Giunti in Betania, a notar non trovai Più che gli mur del monaster di Lazzaro, Che Gotifrè se' bello e ricco assai.

Certo io non so niun Cristian si gazzaro (1), Che se vedesse quel luogo ch' io noto, Chiuso tra cedri e tra ulivi e mazzaro (2),

Che non venisse pietoso e divoto;

Per che quanto a me dolse qui non scrivo, Poichè per tutto mi fu chiaro e noto.

Pur di sotto al bel monte dell'ulivo Per Giosafatte fu la nostra via.

Dove il Cedron vi bagna ogni suo rivo.

Se sospirato avea l'anima mia

Per Lazzaro, qui pianse a veder dove Fu seppellita la somma Maria.

Indi partiti volgemmo a Emaus, ove Cristo frangendo il pan fu conosciuto Dopo la morte, come è scritto altrove.

(1) gazzaro Sembra voler dire trascurato, cattivo, o simile, opposto di pietoso e divoto.

tivo, o simile, opposto di pietoso e divoto.

(2) mazzaro È mancante al Vocabolario, e confesso di non sapere che significhi. Se non v'è errore di copisti, dovrebb' essere qualche albero o frutto.

E poich'io ebbi quel loco veduto, Un peregrin si mosse, e il cammin prese, Nè più nè meno come avrei voluto.

Perch'io dissi fra me: Costui m'intese, Come se stato dentro al mio cor fosse.

E inverso Betelem diritto scese.

Lontanato dal muro e dalle fosse, Si volse a me e vêr la guida mia, E in questo modo a ragionar si mosse:

Acciocche meno vi gravi la via, Buon è d'alcuna cosa ragionare, Ch'oltre ci porti, e che utile sia.

E Solino invêr lui: Tu dei pensare, Che costui, con cui sono, altro non chiede, Che udir e veder cose da notare.

Però se alcuna se ne sente o vede Per te antica, fa che tu ne'l cibi; Ond'egli incominciò movendo 'l piede:

Tutti i Giudei furon dodici tribi, Li quai disceser dai dodici frati, Che ingenerò Giacobbe hic et ibi.

Ginda fu l'un, del qual, se tu ben guati, Grado grado Davidde e Salomone Per dritta linea furo ingenerati.

Così Joseppo, dopo più persone, Di Maria sposo, su di questa schiatta, Come Matteo nel suo principio pone.

Or pensa come il mondo si baratta, Che di sangue real fabbro fatto era, E chi nol crede ha ben la testa matta.

Dal lato di Maria fu Anna e Ismera Di Zaccaría (1), del tribo di Levi Sacerdotale, come Luca avvera.

<sup>(1)</sup> Di Zaccaria Cioè figlie di Zaccaria.

Qui del cor apri l'uno e l'altro di (1), Chè sempre lo intelletto si diletta Più, quanto intende meglio quel che di'.

D' Ismera, dico, nacque Elisabetta Moglie di Zaccaria, e di lor due L'anima del Battista benedetta.

D' Anna, che sposa di Gioachin sue, Nacque la nostra Luna, onde il Sol venne, Che alluminò lo mondo e il ciel là sue.

Non molto tempo Gioachin la tenne,

Perch' ei morio, ond ella con gran doglia Vedova stette il tempo che convenne.

Poi per seguir dei parenti la voglia, Si sposa a Cleosas fratel di quello

Che bailò Cristo e lo veste e lo spoglia.

Due figliuol ebbe questa santa d'ello, Simeon e Maria, la quale Alfeo Tolse in isposa, dandole l'anello.

Questa Maria quattro figlinoli feo;

Iäcopo e Simone furo i primi, Appresso, come par, segui Taddeo, Josef il quarto, e voglio che tu stimi, Che Barsaba si noma, e fu sortito

Per esser con Mattia de' più sublimi. Morissi d'Anna il secondo marito,

E come al nostro sommo Padre piacque, Che al miglior sempre drizza l'occhio e il dito,

Salome poi la sposa, e di lor nacque, Dico, la terza Maria solamente, E qui di più figliuoi crear si tacque.

<sup>(1)</sup> di Cioè occhio. E veramente l'espressione è stranissima. Giacchè solamente per traslato diconsi gli occhi del core, e di è metafora ardita in vece di *occhi.* -

E questa terza fu poi si possente, Che partorio da Zebedeo due stelle, Ciascuna tanto innanzi a Dio lucente, Che molto poche in Ciel sono si belle.

## CAPITOLO VIII

Come Dio fe' il mondo, in quanto tempo, e come lo partì in sei età.

Lo bello tema e il vago ragionare Tanto mi piacque, ch' io dissi a Solino: Costui è d'altra forma che non pare. Ed egli a me: Con questo suo latino Noi ce n'andrem. se tu mi crederai, Pur dreto a lui che ne insegna il cammino. E però pensa in mentre che tu vai Di trarne frutto, e da poi ch' ei si tace, Entra a parlar di quel che più voglia hai. Allor per lo consiglio suo verace Mi trassi a lui, e dissi: O frate mio l Dir non saprei quanto il tuo dir mi piace. E perchè sappi il ver, sappi, com' io Da Italia sol per saper novitate, Come costui tha detto, mi partio. Però ti prego, che per tua hontate M'allumi d'onde Giacobbe discese, Seguendo appresso d'una in altra etate. Così, com' ello il mio parlare intese, Rispose: In tutto sono al tuo piacere, E in questo modo a ragionar mi prese. Dal principio del mondo, dei sapere, Può sei mila anni al tempo ove ora se'

Con cinquecen sessanta sei avere.

E tutto questo tempo partito è In sei etati, la prima si pone E scrive da Adam fino a Noë.

E la seconda da Noè si dispone Infino ad Abraám; la terza trova Davíd, che padre su di Salomone.

La quarta su infin che si rinnova La trasmigrazion di Babilona.

Quando il Giudeo perdette ogni sua prova.

La quinta tanto il tempo suo isprona,

Che il nostro Sole apparve in questo mondo, Sol per dar luce a ciascuna persona.

La sesta fin al di grande e giocondo, Per gli buon dico, durerà per certo,

Per gli rei, no, chè più cadranno al fondo.

Or della prima poco ci è scoperto,

Per quel ch'io trovo in ciaschedun volume,

E però in breve tel dirò in aperto.

Lo primo giorno cielo, terra e lume Iddio creò: lo secondo divise

L'acque dall'acque, come mare e fiume:

Lo terzo il mar dalla terra recise,

Alberi ed erbe, folti boschi e pruna, Come tu vedi, per lo mondo mise:

Lo quarto sece sole, stelle e luna:

Lo quinto pesci, uccelli ed ogni cosa Che dentro all'acque e l'aere si raguna:

Lo sesto sece Adamo e la sua sposa

Colle sue mani, e gli animai produsse:

E il di settimo in tutto si riposa.

In un bel paradiso a star condusse Adamo ed Eva, e per la inobbedienza Volse che l'uno e l'altra fuor ne fusse.

Miseli al mondo in pianto ed in temenza,

E diede loro l'argomento adesso

A tutte piante e a ciascuna semenza.

LIB. VI, CAP. VIII.

Ingeneraro tre figliuoli appresso, Cain su il primo, che in l'agricoltura Avaramente aveva il suo cuor messo.

Abel fu poi, ch' ebbe l'anima pura, Fedele a Dio, e siccome pastore Le pecore guardava alla pastura.

Cain, sacrificando al suo signore De'frutti suoi, a ello non pareva Che l'aggradisse assai nè con amore.

Abel, che della greggia sua prendeva Sempre il miglior a far suo sacrifizio, Diritto il fumo al Ciel andar vedeva.

Per invidia Cain fuor dell'ospizio

Il sangue del fratello al campo sparse, Benché gran pena portò poi del vizio. Seth su lo terzo de fratelli, e parse

Al padre, che per cambio Dio gliel desse D'Abel, di cui il cor gli cosse ed arse.

La città prima ch'al mondo si sesse, Cain fondò, e per Enoch ei volse, Un suo figliuolo, che Enoch nome avesse.

Colui che prima due semmine tolse In un tempo per mogli, Lamech fue,

Che il sangue pria creato al mondo colse.

Infra gli altri figliuoli n' ebbe due D'Ada; Jabel, ed a costui do vanto Che pria s'attenda con le genti sue.

Jubal suo frate, trovò modo al canto, Organi e cetre, e se io ben non erro, In questo spese il tempo tutto quanto.

Tubalcain, diss' egli, rame e serro Fabbricò prima ed ogni altro metallo, E se carbon di castagno e di cerro.

Questa schiatta caina sanza fallo Moltiplicava come la mala erba, Se non è coltivata in buono stallo. Di Seth, il qual fu per opre e per verba Puro e fedele con fermo desio; Nemico d'ogni creatura acerba,

Nacque Enos, e costui, per quello ch'io Possa saper, per certo su il primo Lo qual il nome invocasse di Dio.

Discese Enoch da questo buono vimo, Lo qual su servo a Dio, e costui sparve Nel terren paradiso, como io stimo.

Suo figliuol poi che visse, e non gli parve Presso mille anni di dover far casa, Sì poco pregiò il tempo e le età parve.

Bisavo su di quello che travasa

Per mar con l'arca e con ogni animale
Infin che vide le pioggia rimasa,
Quando spirò ogni cosa mortale.

## CAPITOLO IX

Dell'arca di Noè, della torre di Babel, e come Iddio ivi mutò la prima lingua in LXXII lingue.

Tanto moltiplicar nei primi tempi Negli uomini i peccati, che Dio disse, Veggendo i lor gran mali e gravi scempi: Poenitet enim me eos fecisse.

Poi, come ingrati e pieni di lussuria, Gli piacque e volse che ciascun perisse.

Eran giganti, a forza e con ingiuria

A libito viveano e sanza legge,
Pien di superbia e d'ogni matta furia.
Già era il mondo, per quel che si legge,
Stato due mila anni e cinque croce,
Quando quel Lume che ne guida e regge

Noè chiamò con angelica voce

Fedele e giusto, e disse: Fatti un' arca, Tal che sia forte in mar per ogni foce.

La misura gli diè, la qual non varca,

La gente gli ordinò e gli animali, De quali, al tempo ch' Ei disse, la carca.

Dello profondo abisso ed infernali

Luoghi, e del ciel le cateratte aperse Con crudi tuoni e saette mortali.

Orribil venti e tempeste diverse Tante seguir per l'aere tenebrosa,

Che l'acqua i monti per tutto coperse.

E questo gran diluvio non riposa, Che venner per lo mondo tutti meno, Uomini, bestie, uccelli ed ogni cosa.

Aperta l'aere, e venuto il sereno, Noè mandò lo corbo per suo messo,

Lo qual gli venne alla risposta meno.

Similemente la colomba appresso,

La qual su tal qual ciascun esser de', Che andò, e vide, e ritornò ad esso.

Più tempo per quelle acque andò Noè, Alfine sopra il monte di Armenía L'arca si posa, là dove ancor è.

Quel patto che allor su, par che ancor sia, Tra Dio e Noè, però se tu nol sai, Perchè appar l'arco in ciel dimanda e spia.

Bello è saper, se non lo udisti mai, Come la mente inebriato perse Dormendo in terra disonesto assai.

E come Cam ne rise, e ne sosserse Veder la sua vergogna, e come i due Ciascun del pallio suo lo ricoperse.

Per questo maledetto poi Cam sue Dal padre suo, quando il vero ne seppe, Che servo sosse con le genti sue.

Qual sa besse del padre, e non l'onora,

Come si legge che sacea Giuseppe.

In quello proprio tempo, ch'io dico ora, Le genti in Senaar si ragunaro

Con Nembrotte gigante ch'era allora.

Per gran superbia la torre fondaro,

Della qual, credo, Iddio fe' besse e rise, Veggendo contra lui far tal ripato.

Or odi l'argomento che vi mise,

Che quando nel lavoro eran più fermi.

In settantadue lingue li divise. Ben è colui, che pensa trovar schermi

Al giudizio di Dio che puote il tutto, Con men discrezion assai che vermi.

Onitus trovo in alcuno construtto, Che astrologo fu e gran maestro,

Dal qual Nembrotte trasse molto frutto.

Nembrotte fue meccanico e campestro,

Dieci cubiti grande, e se odo il vero d Sol quel facea che gli venia più destro.

Acerbo visse dispietato e fiero,

E secondo Metodio, il primo pare,

Che usurpando l'altrui prendesse impero.

Di buona pianta déi sempre aspettare D'aver buon frutto, e così della rea Similemente reo imaginare.

Nacque di Cam la gente Cananca, Quella di Garamanta, e d'Etiopia, Di Egitto, di Libia, e di Bugea.

Di questa schiatta, ch' io ti conto propia Di Nembrot, surse Mineo e più altri Superbi a Dio, de' quai non ti so copia.

Dello seme di Sem Armeni e Baltri E Medi e Persi ed Assiri ed Ircani, Caldei, con molti più accorti e scaltri. Di Jaset poi seguirono i Romani, Ungari, Greci, e di verso ponente Franchi, Tedeschi, Spagnuoli e Italiani.

Ora, se a quel che ho detto ben pou mente, Di Sem disceser quei che in Babilona Imperaro nel mondo primamente.

Quei di Jaset portaron la corona

Del tutto in Grecia e Roma, e quei di Cam Stati son servi e sotto ogni persona.

E qual su il seme di Cain da Adam, È stato il suo, e quel degli altri due Qual quello di Jacob e di Abraam, Di cui ti vegno a dir l'opere sue.

#### CAPITOLO X

Di Abraam, che fu principio della terza età, e suoi discendenti, e di Sodoma e Gomorra, città distrutte.

Ventiquatro anni tre mila e dugento
Dal principio passati eran del mondo,
Infin ad Abraam ch' or ti rammento.
Costui si puote dir che fu secondo
Dopo Noè più amato da Dio,
E più di ciascun vizio puro e mondo.
Tare di lui fu padre, e per quel ch' io
Trovo, che il vero i'n' ho cercato appunto,
Lo nono fu che da Sem poi seguio.
Lungo sarebbe a dir di punto in punto
Ciò che si scrive, e si legge di lui,
Per ch'io passo oltre, e nel più bel fo punto.
Due buon fratelli si vide costui,
L'un si disse Nacor, l'altro Araam,
Secondo ch'io ho compreso per altrui.

402 DITTAMONDO . Prima abitò in Caldea, poi in Caraám, Appresso stette, come gli fu ditto, Infin che su la same in Canaám. Di là partito poi passò in Egitto, Sara sua sposa si dicea sorella, Temendo che per lei non sosse assitto. Tanto era gentil cosa onesta e bella, Che piacque a Faraon; ma Dio non volse, Che avesse arbitrio di giacer con ella. E stato un tempo, addietro si rivolse Nel suo paese, e come a Sara piacque, Agar sua ancilla a concubina tolse. Appresso da costei Ismael nacque, Poscia da Sara, come l'angel disse, Ebbe Isaác, quando con lei si giacque. Qui non ti conto quanto contraddisse Agli Angeli Abraám con dolce verbo Che Sodoma e Gomorra non perisse. Qui non ti conto l'onta e il gran proverbo Che dal popol bestial Lotto sofferse Per lo peccato orribile ed acerbo. Qui non ti conto com' la terra aperse, Nè quanto dal ciel piovve foco e zolfo, Nè tutte le città che a fondo sperse. Ma se di là ne andremo, vedrai il golfo Dispettoso a mirar, che manisesta, Se il miracol su più che qui io nol so. O bestial gente, matta e disonesta, Vaga del vizio, stringi il freno al male, Fuggi quel biasmo, e di Dio la tempesta. Qui passo il dir com' si converse in sale Quella di Lotto, e le figlie perchè Lo inebriar e condussero a tale. Qui passo il dir, com'Abraám da sè Scacciò Agár ed Ismael, e passo

Il dir qual fu al dipartir che fe.

Qui, come Dio gli comandò, a dir lasso, Che del figliuol facesse sacrifizio,

E perchè poi nol volse ancor trapasso.

Qui passo il dir, onde venne al suo ospizio Rebecca ad Isaac, ch' ebbe per sposo, Per darti de' figliuoli chiaro indizio.

Due gemei se', il primo sue peloso E nominato dal padre Esaù,

Vago di caccia, altero e disdegnoso;

E Jacob l'altro, e nota come fu: Costui teneva il fratel per lo piede Quasi a dir: Non ire innanzi tu.

Giusto visse con pura e buona sede, Laban gli diè dopo lunga satica Rachel e Lia in cambio di mercede.

Di queste sue due spose e d'altra amica

Ruben, Gad, Aser e Giuda uscì, De' quali il seme suo ha per rubrica.

Nestali, Manassés, Simeon, Levi,

Issachar, Zabulón, Josesso appresso,

E Beniamin che l'ultimo segui.

Joseffo fu nella cisterna messo,

Venduto poscia e in Egitto menato, Da Putisar su compro e quindi oppresso.

Ahi vizio cieco, brutto e scellerato, Lussuria sanza modo e sanza legge, Siccome il vento dal voler\_portato!

Paura ne minaccie ti corregi

· Amor, nè compagnia, ne Nè mal, nè morte, che

Questo dich' io per quella

Che Josef accusò, e pre Infin che onor per lo s

Espose il sogno delle setti Vacche a Faraone, o

Gli venne, che poi il

Poco di tempo appresso questo spazia. Che il padre coi figliuoli a lui sen gio Dei quai ciascun di gran ricchezze sazia.

E stato un tempo Jacob si morio, Nel campo Ephrón, come gli piacque e volse, Dov' era il padre suo si seppellio,

E assai su pianto, tanto a'suoi ne dolse.

#### CAPITOLO XI

Di Mosè, e del popolo di Dio, e di quei che successero alla signoria dopo Mosè.

Auram discese dal tribo Levi. Che ingenerò Aron e Moïsè, Non so se udito l' hai mai più che qui. Moïsè sue legista e con gran se' (1), La lingua non avea bene spedita, Ma qui non dico la cagion perchè.

Uomo già fatto, e veggendo sar lita Tra due, quel di Egitto tosto uccise, Che tor volea al suo Giudeo la vita.

Per tema dal paese si divise,

E giunto al pozzo, dove stava in Jetro Sessora vide, in cui l'amor suo mise.

Presela a sposa, e ritornato addietro,

Quello che Iddio gli disse qui non dico, Che verba son di marmo, e non di vetro. Per non dir troppo ancor non mi affatico,

Con quante pestilenze Iddio percosse Il re d'Egitto in quello tempo antico.

<sup>(1)</sup> Dante, Inf. 4, 57: Di Moisè legista e ubbidiente.

Parve al popolo suo che troppo fosse (1) Moïsè sepra il monte, perchè un toro Fe' d'or, il qual a idolatrar si mosse.

Tornato e visto il peccato di lore,

Le tavol della legge franse e ruppe, Poi arse l'idol fabbricato d'oro.

Color, che al mal la gente più corruppe, Di subito per gran disdegno ed ira

Del sangue e della carne allor se'zuppe (2).

Data la legge, siccome desira,

Al popol suo, dopo venti anni e cento In val di Moab sotto Fogor spira.

Rimase duca d'alto intendimento Josuè giusto, prudente, ed a cui Iddio promise, per dargli ardimento:

Qual con Moisè, mio fedel servo, sui, Tal sarò teco in ogni tua gloria.

In questo modo ragionò con lui.

Sopra Madon e Macada vittoria Gli diede, e coutra Jabin re d'Asor E contra più, de' quai non so memoria.

A secco piè passò Dan ed Ior (3)
Con l'arca fæderis, e seppellito
Era già Arón di sopra il monte d'Hor.

Poi tra dodici tribi fu sortito

Tutto il paese, che, vinti quei re, Josüè prese siccome hai udito.

Più e più altre cose al mondo se, La vita sua su cento anni e diece, E ventisei tenne il popolo a sè.

(1) Vale a dire che troppo stesse.

(3) Dan ed Ior Cioè Jordan. Giuoco di parole per la rima.

<sup>(2)</sup> O la lezione di questa terzina è corrotta, e non vediamo il modo di sanarla, o Fazio si esprime d'una maniera assai viziosa.

DITTAMONDO. Sopra 1 monte Effraim l'avel suo fece; E sappi bene, che quando ei morio, Che duca alcun non rimase in sua vece. La signoria ai giudici seguio, Li quai duraro infino a Samuel, Che santo su, ed amico di Dio-Quindici suro, e il primo Ottoniel, In questo tempo si vide Sansone, I' dico del figliuol di Manuel. Costui, per quello che si scrive e pone, Lungo una selva andando larga e bella Senz' arme uccise, abbracciando, un leone. Costui, come è dipinto per novella, Uccise mille Filistei con colpi Grandi, ch' ei dava con una mascella. Costui arse col foco e con le volpi Molte contrade, costui da una femina Tonso e ingannato perdeo osse e polpi. ? Duol sopra duol sanza fallo s'ingemina Addosso di colui che ha mala sposa, Tanti falsi pensier produce e semina. Similemente in pace si riposa E vive, chi l'ha buona; ma per certo Poche ne son che guardano a ogni cosa. Assai ti ho chiaro e in breve discoperto Lo Genesi, lo Esodo e Levitico, E fino a Ruth gli altri libri aperto. Benchè in alcuna parte parlo ellitico, Più chiaro in alcun' altra; ma passo oltre, Chè poco è quel, che men mi piace, tritico (1).

Chè poco è quel, che men mi piace, tritico (1) Ruth fu quella che a piede delle coltre Di Booz si pose, d'onde poi discese L'un dopo l'altro e con David s'inoltre.

<sup>(1)</sup> tritico Vocabolo latino per grano: e siguratamente per materia, soggetto del dire.

LIB. VI, CAP. XII.

Saul di Cis, che del tribo già scese Di Beniamino, fu colui, lo quale Sopra i Giudei primo a regnar prese.

Costui contro Machmas aperse l'ale, Poi contro Agág, e certo sanza fallo Ciascun da lui senti vergogna e male.

O quanto è fol chi ode il bando e sallo, Del suo Signore, se il contrario fa; Oppur se il fa; se non cerca altro stallo!

Questo dico io qui per Jonatà,

Che gustò il mel contro il bando del re, Che appena ne scampò, come si sa.

O quanto è fol chi in Dio non ha fe' Per sua superbia, come Saul su, Che morti i suoi s'uccise in Gelboè!

Qui non ti vo'contare, acciocche tu Cerchi da te, con quanta invidia ed ira Saul cacciò Davíd più volte e più.

O quanto è fol chi il mal d'altrui desira Sanza cagion, sol per invidia propia, O quanto è giusto, se poi ne sospira,

## CAPITOLO XII

Come, dei re di Gerusalemme, il primo fu Saul, il secondo David, il terzo Salomone, e poi successive.

GJOVANE, forte, bel, sicuro e destro Era David, al tempo ch'ei guardava Le bestie sue, e che vivea campestro. Gigante su Golia, lo quale stava Acerbo e siero a modo d'un villano Sopra l'oste di Saul, e minacciava. Giunto David con la frombola in mano Nel campo, e proveduto su e giù, Vide il Gigante, ch' era sconcio e strano. Sabitamente, che non su mai più, Si combatteo in quella forma propia Con lui, che Orlando se' con Ferrau. Lo qual, secondo che Turpin sa copia, Per tema stava con le pietre al monte Fuggendo per non dargli di se copia. David serì Golia nella fronte Da lungi cou la frombola si forte, Che ruppe l'osso, e secegli una sonte. Così seguendo con le braccia accorte, D'un altra pietra diè in quel loco istesso, Poi con la terza gli diede la morte. Per questo, e per più cose venne adesso In tanta grazia di Saul, che a sposa Micol gli diede, sua figliuola, appresso. In questo modo da poi non riposa, Che, Amalecco sopra Besor fiume Vincendo, tolse ai suoi ciascuna cosa.

E siccome ora s' usa per costume Cantar gli onor dei gran signor, così S' usava allora e metteasi in volume.

Per che cantar in quel tempo si udì, Che mille Saul ne sconfisse e prese, E dieci mila ne ha vinto Davì.

Cotanta invidia per questo s'accese

Nel core di Saul, che, come ho detto, Più volte e più alla sua morte intese.

Qui passo, come David venne al letto Dove Saul dormia e l'armi tolse, Chiamaudol poi, per trarlo di sospetto.

Qui passo il dir come lo giunse e colse In monte Galaad (1) nella spelonca, E come volentier la pace volse.

Qui puoi veder siccome Iddio tronca La voglia di colui che ha mala se', Saul cacciando cadde nella conca.

Morto costui e David fatto re,

Mandò suoi messi a confortare Anon (2);

Ai quai mezza la barba rader se'.

-Di Bersabea poi nacque Salomon,
Dopo gli tre peccati, ma non dico
Il mal che per Tamar fece Absalon.

Nè qui di ricordarti m'affatico

Come se guerra al padre pel consiglio Di Achitosel, ch'io biasmo e maledico.

Nè qui di farti chiaro non m'appiglio, Come Absalon su morto, e chi l'uccise, Quando alla treccia il ramo diè di piglio.

Non veduto d'Engaddi alla spelonca, Ma forse Fazio ha preso errore.

<sup>(1)</sup> Dovrebbe dire in Engaddi o d' Engaddi (lib. Reg. 1, 24, 4); e il verso si può congetturare che stesse così:

<sup>(2)</sup> V. Reg., l. 2, 10, 4.

Per gli peccati che David commise Iddio gli volse dar la penitenza, E l' un di tre partiti a prender mise:

O fame sette anni, o la potenza Tre mesi a' suoi nemici aver vittoria Sopra di lui, o tre di pestilenza.

Usanza è dei signor, quanto han più gloria, Che più acciecan gli occhi della mente, E men curan di Dio, o san memoria.

E però spesso, se tu pon ben mente, Per modi assai e diversi ne paga, Nè lassa alfine di punirci niente.

Li tre di prese: e non su gente smaga (1) Per morbo mai o per romper in mare, Come il suo popol crudelmente piaga.

Io non ti posso per ordin contare Le sue graudi opre; ma poi che gli venne

A Cloto meno e a Lachesi il filare, L'usilizio suo del tutto sar convenne Ad Atropo, ma già era sì sene, Che in bianco trassormato avea le penne.

Quaranta anni regnò; ma or conviene Dir del figliuolo Salomone, il quale Tenne poi il regno, e governollo bene.

Io non ti dico, s'ei se' bene o male A sar morto Adonia, che a sposa chiese Abisag, ch'era suo fratel carnale.

Costui Joabbo, poiché il regno prese, Condusse a morte, ma qui non t'indizio Il dove, nè il perchè tanto l'osse.

Bello è il saper a' signor il giudizio Ch' ei fece del fanciul tra quelle due, Che avean dormito dentro ad un ospizio.

<sup>(1)</sup> smaga Per smagata. E qui vale perduta, distrutta, e simili.

501

LIB. VI, CAP. XIII.

Savio, quanto alcun altro, e ancora piue,

Poniam che dalla legge si disvia, E che lussurïoso troppo fue.

Per lo gran senno, che di lui si udia, Saba reina di lontana parte

Ne venue a lui con ricca compagnia.

Costui, come si legge in molte carte, Sacrificava, onde Dio l'ebbe in ira,

Fatuo (1) a Camos, a Moloch, ad Astarte.

Mille femine trova, chi ben mira,

Ch' avea tra spose e concubine, dico; Regnato aveva, quando a morte spira, Anni quaranta, ed era assai antico.

### CAPITOLO XIII

Come Geroboam tolse dieci tribi a Roboam, e si tratta de' suoi discendenti.

Dr rado avvien che giovine signore
Sia temperato si nella sua vita,
Che pro'sia a'suoi, ed a lui sia onore.
Colui, che ora qui per me s'addita,
Fu Roboám, che per consiglio acerbo
D'altrui e suo co'suoi si vide in lita.
Nota costui, tu che vivi superbo,
Che di dodici tribi perdeo i diece,
Fuggendo sanza colpo e sanza verbo.

Edificava, onde Dio l'ebbe in ira,

Fano a Camos, ecc., e l'emendazione è fondata sul passo dalla Scrittura: Tunc aedificavit Salomon Fanum Chamos, ecc.—Fano latinismo per Tempio.

<sup>(1)</sup> Nel modo seguente viene emendata nella Proposta (vol. III, p. II, pag. coxeviii) questa lezione che sembra scorretta:

Ma perchè molte volte avvien che si erra Per dilungarsi dallo tema troppo, Onde il parlar col proposto non serra,

<sup>(1)</sup> adolti Per adulti.

LIB. VI, CAP. XIII.

Intendo qui d'appuntar e sar groppo, E ritornar dove lascisi colui, Che di dattero venne un tricto piorne

Che di dattero venne un tristo pioppo.

Sette e dieci anni visse re costui, Ma poi che morte alla terra lo diede, Abía rimase signor dopo lui.

Appresso di costui segue e procede Ch' io ti ricordi il suo figliuolo Asa, Lo qual fu giusto e pien di buona fede.

Guerra se grande costui con Baasa Re d'Israel, che di sopra ti nomo, E sel tornare alcuna volta a casa.

Se il ver ne vuoi saper, il dove e il como, Nel libro terzo dei Re sa che il veggi, Che quivi coglierai d'ogni suo pomo.

Josafat segue, e vedrai, se tu leggi, Che sece compagnia con Acab,

Per sar più sorti e sicuri i suoi seggi.

Acab poi combatteo con Benadab, E lui con trenta re vinse in sul campo, Figliuolo d'Amri, e sceso da Nadab.

Boi dopo Josafat disegno e stampo Joram, che de' Giudei il regno tenne, Quando in riposo, e quando con inciampo.

Morto costui, re dopo lui divenne Ocozias, che da Dio si disvia, Infermo visse, e gran pene sosteme.

B se tu cerchi, ove leggi di Elia, Troverai come scese dal ciel foco Sopra i suoi messi, e la sua morte ria.

Ma perchè giunto son, parlando, al loco, Che dir d'alcun de proseti s'aspetta, Intendo qui tacer dei re un poco.

Oercando Elia digiuno in Saretta, Ebbe della farina, donde appresso Del suo ben far godà la feminetta. Se questa allegra su, ben ti consesso, Che quella troppo più si vide lieta, Di cui il sigliuol risuscitò adesso.

Sopra il fiume Cison i mal profeta Di Baal ei se' morire, ed Eliseo Levò dai buoi col palio della seta.

Di santa vita su, e molto seo

De' miracoli begli, alfin sul carro Col foco il suo discepol lui perdeo.

Ben vo' che noti quel, che or ti narro: Come Maria di Egitto il fiume passa Sanza burchiello, o bestia, ovver tabarro;

Similmente Eliseo ancor trapassa

Giordan col suo mantello, che allor era (Al modo veronese) grosso massa (1).

Per dar da bere a tutta l'oste intera
. Di Josafat orò, e, al prego, loro
Apparir fece una bella rivera.

O cieco quale è sì vago dell'oro, Che mente al suo signor come Gezi, Che tolse da Naaman robe e tesoro!

Io non ti conto apertamente qui, Come Eliseo risuscitò un morto Col santo prego che da lui Dio udi.

Io non ti conto, poiche gli su scorto Quel pargoletto, a cui die luce e lume, Quanto ai parenti su grazia e consorto; Ne com' la scure nuotasse pel siune (2).

<sup>(1)</sup> massa Cioè molto, assai. Modo veneto. Questo verso di Fazio è citalo dal Maffei nella Verona illustrata.

<sup>(2)</sup> V. Reg., lib. 4, c. 6, v. 6. E nota che così leggesi quest'ultimo verso nel Testo Perticari. L'ultima ediz. veneta ha: Nè siccome Isaia nascosa il siume.

## CAPITOLO XIV

Del numero delle Olimpiadi, dei Profeti, e dei loro fatti particolari.

Appresso di Ocozia lo regno tenne Atalia, Joss, ed Amasia, Ozia, e poscia Joathan ne venne. In questo tempo, ch' io ti dico, in pria Il numer delle Olimpiadi si fisse; Isiclo il primo tra' Greci la cria (1). Acaz signore dopo costor visse, Poscia Ezechia, che nell'amor di Dio Per sua virtute parve che fiorisse. Al prego suo de'nemici morio Cento quaranta mila ed ancor piue, Dove Senacherib se ne fuggio. Lo qual fuggito, odi quel che ne sue: Dentro ad un tempio gli diero la morte I suoi figliuoi, come si uccide un bue. Tanto su dolce il prego, il pianto sorte, Che a Dio sece Ezechia, che quindici anni Gli allungò il tempo, e tenne regno e corte. O tu che regni, cieco, a che t'inganni? Se da Dio tu ricevi quel che hai,

Chè pudo qui venisti è senza panni!

<sup>(1)</sup> Il vero istitutore delle Olimpiadi è Isito. Nulladimeno è probabile che Fazio abbia scritto Isiclo, perchè così leggesi in Solino, c. 21: Certamen Olympicum, quod Hercules in honorem avi materni Pelopis ediderat, intermissum, Iphiclus silius ejus instauravit... Ergo ab Iphiclo numeratur Olympias prima. Proposta, ecc., vol. III, pag. cclix.

DITTAMONDO, Pensa, se è degno, che sentisse guai Senacherib ingrato, che non volse Il ben, ch'ebbe da Dio, conoscer mai. E pensa, se su giusto e se gli dolse Di Ezechia, che la vita gli accrebbe, Che il cor da lui pregar giammai non tolse. Ma poiche il tempo aggiunto finito ebbe, Rimase il regno a Manasse, lo quale, Più che lodare, biasmar si potrebbe. Amon seguio, e se gli prese male Del suo mal far, assai gli stette bene; Da' servi suoi ebbe il colpo mortale. Josias qui ricordare si convene, Lo qual su giusto e d'una santa vita, Tanto che di Ezechia mi risovviene. (1) E secondo ch' io trovo, e che s'addita, In Asala Holda una femina allora Era come profeta al mondo udita. Joecás ancor dopo costui dimora, Ma signor poco visse, e ciò su deguo, Perchè su rio, e poco Dio onora. Seguita Gioachim, che tenne il regno, E Geconia appresso di costui Solo tre mesi, e non più, re disegno. Sedecia fue, che venne dopo lui,

Lo quale Geremia in prigion mise,
Per dirgli il ver, non per far male altrui.
In quel tempo Gerusalem conquise
Nabuccodonosor, e il regno tutto,
Lo qual partio, come volse, e divise.

<sup>(1)</sup> Nel Test. Pert., leggesi:

Secondo che 'l scrittor sacro n'addisa

Holda una donna in Dio veggente allora, ecc.
V. Reg., l. 4, c. 22, v. 14.

507

LIB. VI, CAP. XIV.

Sedecia prese con pianto e cou lutto, Gli occhi gli trasse e poscia l'imprigiona Con molti, e poi in Caldea su condutto.

Qui la transmigrazion di Babilona

Fu, e venne meno il regno de Giudei,

E qui Gerusalemme si abbandona.

Ecan passati, come saper dei,

Da Roboam in sin a questo punto, Quattrocento anni diciassette e sei

B così sono abbreviando giunto Dal regno d'Israel a quel di Giuda, Come udisti fin qui di punto in punto.

Ma ora siegue che qui si conchiuda

Di alcun profeta, acciò che la lor fama
In questa parte non rimanga nuda.

Con gli occhi tristi e con la mente grama Sì compiangea Geremia lamentando, Che il fior vedea del male in su la cama.

Baruch a Dio fe' sacrifizio orando Per Nabuccodonósor e suo figlio, Secondo il suo volere e il suo comando.

Iddio allumò gli occhi e infiammò il ciglio Ad Ezechiel, e mostrogli la gloria Sopra Tabor appien del suo consiglio.

E se io deggio seguir la dritta storia, Come spianò Daniel dir mi bisogna Lo sogno al re, che non l'avea in memoria.

E l'altro poi che dell'albero sogna E delle bestie che intorno vedea, Che assai fu bel, benchè qui non si pogna.

E come disse la sventura rea A Baldassar, che scriver di sè vide, Ch' alcuno interpretar non gliel sapes.

Sempre la invidia dolorosa uccide L'uom che ha virtù con bugiarde cagioni, Benchè talor da sè l'alma divide.

508 DITTAMONDO, LIB. VI, CAP. XIV. Gettato fu Daniele tra i leoni Per molta invidia, ma nella fin scampa, E quei che vel gettar provar gli unghioni. O quanto è bestia l'uom, in cui s'avvampa Lo vizio di lussuria; e quanto è giusto, Se ossendo altrui osseso inciampa! Due s'accordar, l'un e l'altro vetusto. Di sentenziar alla morte Susanna. Che negò loro il suo leggiadro busto: Quando ispirato su dal sommo Osanna Daniele sì, che al popol mostrò chiaro, Oud' ella scampa, e i due giudici danna. Non parve a Jona, credo, tanto amaro L'esser gettato in mar, quanto vedersi Nel corpo del gran pesce far riparo. Lettor, ben vo', che noti questi versi: Jona contro il voler di Dio suggia; Si vide in luoghi sì scuri e diversi. In questo tempo viveva Azaria, Sidrách, Misách, ed Abdenágo, dico, Osea, Joel, Misael e Anania. Ed Abacuc in questo tempo antico Dall'Angelo portato il cibo porta A Danïel, di Dio fedele amico, E tra i leou, morto il drago, il conforta.

# INDICE

| Avvisa del<br>Notizie su | Tipografo. Pag. la Vita e le Opere dell'Autore. »                        | v<br>ix |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------|
|                          | LIBRO PRIMO.                                                             |         |
| CAP. I.                  | Buona disposizione dell'Autore per arretrarsi dai vizj, e seguitar       | _       |
| H,                       | le virtù.<br>Trova l'Autore, volendo seguire la                          | 1       |
| III.                     | via sua, Paolo primo eremita. » L'Autore si confessa dal Romito,         | 4       |
|                          | poi siegue il suo cammino. "                                             | 7       |
| IV.                      | Qui trova l'Autore una vecchia<br>laida, che'l vuole trarre dal suo      |         |
| 77                       | buono proponimento. v                                                    | 10      |
| V.                       | Qui trova l'Autore Tolomeo, che gli dimanda della sua vita.              | 14      |
| . VI.                    | Tolomeo mostra all'Autore, quanto volge il mondo, confortandolo          | •••     |
| . 7717                   | al cammino.                                                              | 17      |
| VII.                     | Qui trova l'Autore Solino, il quale tutto gli si proffere.               | 21      |
| VIII.                    | Termina Solino tutto il mondo                                            | _       |
| IX.                      | sino a mezzodi. **<br>Segue Solino il suo dire, e ri-                    | 23      |
|                          | torna a settentrione.                                                    | 28      |
| X.                       | Qui definisce Solino all'Autore il resto della terra.                    | 31      |
| XI.                      | L'Autore domanda a Solino dov'è il Paradiso terrestre, poi trova         |         |
| XII.                     | Roma.  Roma parla di più cose con l'Au-<br>tore, poi gli dice come Giano | 35      |
|                          | fu il primo Re de' Latini.                                               | 37      |
| KIII.                    | Dice Roma di Pico, di Fauno,<br>di Latino, d' Enea e d'altri. »          | 40      |

zione della seconda Cartagine,

83

e di altre cose.

|      |              | INDICE.                                                                   | 511      |
|------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|
| CAP. | XXVII        | I. Della perseveranza dei Numan-                                          |          |
|      |              | tini, della morte di Crasso,                                              |          |
|      |              | dei fatti di Metello, e della                                             | ge.      |
|      | XXIX.        | sconfitta dei Franceschi. Pag.<br>Delli tre vizj che disfecero Roma;      | 86       |
|      | 434504434    | de fatti di Mario, e dell'uno                                             | ı        |
|      |              | e dell'altro Metello; di Servio,                                          |          |
|      |              | di Scribonio, di Mitridate                                                |          |
|      |              | della congiura di Catilina, e                                             | ^        |
|      |              | delle vittorie di Pompeo. "                                               | 9        |
|      | L            | IBRO SECONDO.                                                             |          |
| CAP. | 1.           | Si <sub>t</sub> ratta in questo di Cesare, pr <mark>im</mark> o           |          |
|      | YT           | Imperatore. Pag.                                                          | _        |
|      | II.<br>III.  | Degli uffizjed insegne dei Romani.«<br>Del modo e dell'ordine del trionfo |          |
|      | #12.         | in Roma.                                                                  |          |
|      | IV.          | Di Ottaviano Imperatore.                                                  |          |
|      | <b>V</b> .   | Di Tiberio, di Caligola, di Clau-                                         |          |
|      | VI.          | dio, e dei principj di Nerone.x                                           | 105      |
|      | A 70         | Delle disordinate spese di Nerone,<br>e d'altri Imperatori che furono     |          |
|      |              | dopo di lui.                                                              |          |
|      | VII.         | Di Adriano, Antonio Pio, Marco                                            |          |
|      |              | Aurelio Imperatori; ed in qua                                             |          |
|      | <b>47111</b> | tempo furono Galeno e Tolomeo s                                           |          |
|      | VIII.        | Di Commodo e di Severo Imperatori; e di Elvio Pertinace                   | _        |
|      |              | il qual non volle che sua mo-                                             | <b>,</b> |
|      |              | glie fosse nominata Augusta ni                                            |          |
|      | •            |                                                                           | 01T      |
|      | IX.          | Di Antonino Caracalla, di Ma                                              |          |
|      |              | crino , di Antonino , di Ales<br>sandro , Massimino , Gordiano            |          |
|      |              | Filippo Imperatori, e di Ori                                              |          |
|      |              | gene filosofo.                                                            | 611 0    |
|      | X.           | Di Decio, di Gallo, di Volusiano                                          |          |
|      |              | di Valeriano, di Gallieno, d<br>Claudio, di Aureliano, di Ta              |          |
|      |              | cito, di Probo, di Floriano                                               |          |
|      |              |                                                                           | 122      |
|      |              | -                                                                         |          |

| 512  |             | INDICE.                                                           |       |
|------|-------------|-------------------------------------------------------------------|-------|
| CAP. | XI.         | Di Diocleziano, di Galerio, di<br>Costanzo, e del figliuolo che   |       |
| ٠    |             | dotò la Chiesa. Pag.                                              |       |
|      | XII.        | Di Costantino Imperatore, il quale guarito dalla lebbra da papà   |       |
|      | <b>VIII</b> | Silvestro si fe'battezzare a Roma »                               | 129   |
|      | XIII.       | Di Costantino il Grande, di Co-<br>stante, Costanzo e Costantino, |       |
|      |             | di Giuliano, di Valentiniano                                      |       |
|      |             | Imperatori, e del Serpe di San<br>Silvestro• »                    | 133   |
|      | XIV.        | Di Valente, Graziano, Teodosio,                                   |       |
|      |             | Arcadio, Onorio, e Teodosio minore, fino ad Auila.                | 136   |
|      | X♥.         | Di Marciano, Leone, Zenone,<br>Anastasio e Giustino Imperatori.   |       |
|      |             | Di Merlino, del Re Arturo, e                                      |       |
|      | YVI         | d'altri. Di Giustiniano, Giustino minore,                         | 140   |
|      | Avs.        | Tiberio, e Maurizio, e della                                      | 3     |
|      | XVII.       | schiatta Lombarda. 55<br>Di Foca, d'Eraclio, di Costan-           | 143   |
|      | 34 - 221    | tino, di Giustiniano, di Leone,                                   | )     |
|      |             | Tiberio e Filippo Imperatori ,<br>anche di Maometto.              | 147   |
|      | XVIII.      | Di Anastasio, Teodosio, Leone e                                   |       |
|      |             | Costantino, Imperatori, e di<br>Carlo Martello, e l'ipino. "      | 150   |
|      | XIX.        | Di Costantino quinto, di Leone,                                   | ı     |
|      | •           | e Costantino sesto Imperatori ;<br>e di Irene , madre 'di Costan- |       |
|      | •           | tino, che fece cavare gli occhi                                   |       |
|      | XX.         | al figliuolo ed ai nipoti. * Di Niceforo, e Michele Impera-       |       |
| ř    | •           | tori , e dei quattro maggiori <b>re</b> -                         | ,<br> |
|      | XXI.        | Di Carlo Magno, Lodovico,                                         | }     |
|      |             | Lotario, di Lodovico II, Carlo il Calvo, Carlo il Grosso Im       |       |
|      |             | peratori francesi.                                                | 15g   |

| INDICE.                                                           | 513           |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|
| CAP. XXII. Di Lotario, dei tre Berenghieri                        |               |
| Imperatori, e di molte novità                                     | _             |
| di quel tempo. Pag.                                               | 162           |
| XXIII. Di tre Ottoni Imperatori della                             |               |
| Magna, di Ugo marchese in                                         | .66           |
| Firenze, e di Ugo Capeto. "                                       | 100.          |
| XXIV. Di Enrico I, di Corrado, En-<br>rico II, Enrico III Impera- |               |
| tori, di Roberto Guiscardo, e                                     |               |
| della contessa Matilde "                                          | 16g:          |
| XXV. Di Enrico IV, e di Lotario Im-                               |               |
| peratori, e delle colonne da                                      |               |
| Majorica portate a Pisa, e della                                  |               |
| rocca di Fiesole guasta da' Fio-                                  | •             |
|                                                                   | 173.          |
| XXVI. Di Federico Barbarossa, e di En-                            |               |
| rico Imperatori, e di molte no-<br>vità incidenti, e come a Fi-   |               |
| renze cominciarono le parti. »                                    | 126           |
| XXVII. Di Federico II, e de' suoi figliuoli,                      | .,0           |
| in sine dei satti di Firenze. »                                   | 179.          |
| XXVIII.Di Farinata degli Uberti; ed in                            | ,,            |
| questo tempo fu Azzolino di Ro-                                   |               |
| mano gran tiranno.                                                | 184           |
| XXIX. Di Corradino, di Giovanni ai                                |               |
| Procida, di quelli della Torre                                    |               |
| in Milano, e di Guido da Mon-                                     | 187           |
| tefeltro in Forli. "<br>XXX. Di Enrico, di Lodovico, e di         |               |
|                                                                   | 1QL           |
| XXXI. Del circuito di Roma, delle an-                             | - 3 -         |
| tiche famiglie e patagi romani,                                   |               |
| e del nome dell'Autore.                                           | 194           |
| LIBRO TERZO.                                                      |               |
| <del></del>                                                       |               |
| CAP. I. Di Gaeta, Aversa, Napoli, Puglia,                         |               |
| Terra di Lavoro, Abbruzzo, e<br>del monte di Pilato. Pag.         | 100.          |
| II. Tratta della Marca d'Ancona, Ra-                              | • <b>7</b> 5% |
| venna, Ferrara, Venezia, Trieste                                  |               |
| e Trevigi.                                                        | 204           |
| Dittamondo 33.                                                    | ••            |

| 4 |              | INDICE.                                                                |             |
|---|--------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|
| - | III.         | Di Padova, Vicenza, Verona,                                            |             |
|   |              | Mantova, Brescia, Bergamo,                                             |             |
|   | IV.          | e Lodi. Pag. 207<br>Tratta di Milano, e del suo nome,                  | ŗ           |
|   |              | della casa de Visconti e dei                                           |             |
|   |              | lor gesti. # 211                                                       | ļ           |
|   | V.           | Di Como, di Pavia, di Bologna                                          |             |
|   | VI.          | di Monferrato , e di Genova. » 215<br>Tratta di Genova e dei vescovati | •           |
|   | <b>V</b> 4.  | di Foscana, cioè di Luni, di                                           |             |
|   |              | Pisa, di Lucca e di Pistoja. » 219                                     | <b>&gt;</b> |
|   | VII.         | Tratta di Prato, di Firenze,                                           |             |
|   |              | delle sue bellezze e det suo<br>nome                                   |             |
|   | VIII.        | nome. # 222<br>Qui domanda l'Autore a Solino                           |             |
|   | •            | dei nomi dell' Italia; passa a                                         |             |
|   |              | Volterra, e viene a Sienu. » 225                                       | •           |
|   | IX.          | Di Arezzo ; e come un frate gli<br>mostrò Toscana di su il monte       |             |
|   |              | di Alverna. " 228                                                      |             |
|   | X.           | Di Cortona, Chiusi, Perugia,                                           |             |
|   |              | Orvieto, Viterbo, e Todi. " 232                                        |             |
|   | XI.          | Tratta dell' Italia, delle sue no-                                     |             |
|   |              | vità, dei suoi confin <b>i e del suo</b><br>circuito.                  |             |
|   | XII.         | Monta l'Autore e Solino in nave,                                       |             |
|   |              | e viene all'isola di Corsica,                                          |             |
|   | XIII.        | poi a quella di Sardegna. * 239<br>Qui arriva in Sicilia, e discende   |             |
|   | Wiii.        | a Palermo, ove Solino gli rac-                                         |             |
|   |              | conta molte meraviglie di quel                                         |             |
|   | <b>-1117</b> | paese. 7 242                                                           |             |
|   | MV.          | Tratta dell'isola di Sicilia, e del suo circuito, ed appresso tratta   |             |
|   | -            | delle altre isolette poste intorno                                     |             |
|   |              | alla Sicilia. " 246                                                    |             |
|   | XV.          |                                                                        |             |
|   | XVI.         | Pisa nel mar Leone. " 249. Della Grecia, e della Dalmazia." 252        | •           |
|   |              | Della caccia del porco di Calk                                         |             |
|   |              | donia , e dei Baroni che furono                                        |             |
|   |              | alla detta caccia. » 255                                               |             |

| INDICE.                                                            |
|--------------------------------------------------------------------|
| CAP. XVIII. Tratta della Beozia, e delle sue maraviglie. Pag. 259  |
|                                                                    |
| XIX. Del ratto d' Europa e di molte altre cose.  n 262             |
|                                                                    |
| XX. Solino indica all'Autore il tempo                              |
| in cui Tebe fu fatta, indi gli                                     |
| narra della Tessaglia, e gli fa                                    |
| vedere il monte Parnaso. n 265                                     |
| XXI. Di Monte Parnaso, delle nove                                  |
| Muse, e del fonte Pegaseo. " 200                                   |
| XXII. L'Autore si melle in cammino per                             |
| lo monte ove fuggi Deucatione,                                     |
| e racconta molte cose nella di-                                    |
| scesa dal monte. " 271                                             |
| XXIII. Come l'Autore trova Antidemas,                              |
| e parla seco in greco, il quale                                    |
| lo mena a una Città, ov <sup>1</sup> era un                        |
|                                                                    |
| bel palagio. " 27,4                                                |
| LIBRO QUARTO.                                                      |
| CAP. I. Arrivato l'Autore con Solino in                            |
| Macedonia, vede un castello di-                                    |
| sabitato, nel quale trova una                                      |
| loggia storiata di magnifici inta-                                 |
| ali a mima della fatiche di Era                                    |
| glj, e prima delle fatiche d' Er-<br>cole e della serie dei Re del |
|                                                                    |
| paese. Pag. 278                                                    |
| II. Natività, geste e morte di Ales-                               |
| sandro. "201                                                       |
| III. Dei Successori d'Alessandro. " 284                            |
| IV. Degli altri re di Macedonia fino a                             |
| Perseo, di alcune rarita del paese,                                |
| e specialmente del monte Olimpo. n 288                             |
| V. Disceso dall' Olimpo l' Autore er-                              |
| riva al fiume Parto, entra nel-                                    |
| l'Acaja, vede Corinto e tutto quel                                 |
| masse gives Gnalmente al fiuma                                     |
| paese; giunto finalmente al fiume                                  |
| Strimone perde la compagnia del                                    |
| filosofo Antidemas. " 291                                          |
| VI. Della Tracia, de' suoi fiumi e di                              |
| molte altre cose, vedute le quali                                  |
|                                                                    |

|      |        | l'Autore con Solino montò sopra                                       |    |
|------|--------|-----------------------------------------------------------------------|----|
| .~   | ****   | un vascello. Pag. 29                                                  | )5 |
| CAP. | VII.   | Dell'isola di Creta, de suoi nomi                                     | _  |
| •    | VIII.  | e de' suoi confini. " 29                                              | 18 |
|      | A 111° | Qui l'Autore parla di molte isole                                     | _  |
|      | IX.    | dell'Arcipelago, delle Cicladi.» 30<br>De' confini di Europa; del Da- | I  |
|      |        | nubio, del Tanai, e del loro                                          |    |
|      |        | corso, e della natura dei pesci.» 30                                  | 4  |
|      | X.     | Di varie e strune generazioni, e                                      | T  |
|      |        | di altri incolti paesi. » 30                                          | 7  |
|      | XĮ.    | L'Autore va con Solino fino al-                                       |    |
|      | VII    | l'estremità dell' Europa. » 31                                        | 1  |
|      | All.   | Di Scandinavia, Gotlandia, Nor-                                       |    |
|      |        | vegia, Prussia, Polonia, Van-                                         | K  |
|      | XIII.  | dalia, Cracovia, e Boemia. » 31.<br>Di Pannonia, Ungheria, Ger-       | J  |
|      |        | mania, e di molle bestie, uc-                                         |    |
|      |        | celli, e fiumi. » 318                                                 | 3  |
|      | XIV.   | Di molti altri paesi della Ger-                                       |    |
|      |        | mania. » 321                                                          | Ĭ. |
|      | XV.    | Di Olanda, Frisia, Picardia,                                          |    |
|      |        | Normandia, e di molti fiumi e                                         | ,  |
|      | TVI.   | paesi. n 324<br>Di Rolo, come da Scizia venne                         | ł  |
|      | 7      | in Normandia, e fe grande ac-                                         |    |
|      |        | quisto, e come si fe' cristiano.» 327                                 |    |
|      | XVII.  | Descrivesi la Francia, e la guerra                                    |    |
|      | •      | tra i re di Francia e d'Inghil-                                       |    |
|      | ~~~~~  | terra. " 330                                                          |    |
|      | XVIII. | Di Parigi, e delle cose di Fran-                                      |    |
|      | XIX.   | cia, fino a Carlo Magno. » 333                                        |    |
|      | AIA.   | Tratta degli altri re di Francia<br>fino a Giovanni di Valois. » 336  |    |
|      | XX.    | Di Campagna, e dei nomi delle                                         |    |
|      |        | provincie vicine. n 340                                               |    |
|      | XXI.   | Tratta di Borgogna, Savoja, Del-                                      |    |
|      |        | finato, Narbona, Avignone e                                           |    |
|      | *****  | dei fiumi loro. " 343                                                 |    |
|      | AAII.  | Del Papa, dei Cardinali, della                                        |    |
|      | •      | Guascogna e della minor Bre-                                          |    |
|      |        | tagna. 🖚 346                                                          |    |

| INDICE.                                                                                                  | 517                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| CAP. XXIII. Di Anglia e de' suoi nomi antic                                                              |                    |
| e delle sue maraviglie. Pa                                                                               | ag. 349            |
| XXIV Tratta dei Re d'Inghilterra                                                                         |                    |
| fino ad Araldo.                                                                                          | » 35 <sub>2</sub>  |
| XXV. De' Re d' Inghilterra, che furo                                                                     | no<br>Eno          |
| da Guglielmo Lunga Spada fi<br>ad Odoardo sesto.                                                         |                    |
| XXVI. Di Scozia, d' Irlanda, Ibern                                                                       |                    |
| infino a Tile.                                                                                           | » 358              |
| XXVII. Tratta della Spagna e delle                                                                       |                    |
| parti sino ai confini d'Europ                                                                            | a.» 362            |
| LIBRO QUINTO.                                                                                            |                    |
|                                                                                                          |                    |
| CAP. I. L'Autore monta con Solino so                                                                     |                    |
| un legno per andare in Affric                                                                            | ca,                |
| e vi trova Plinio, il quale gli i<br>stra l'ordine dei pianeti. P                                        | no-<br>20 366      |
| IL Tratta degli altri segni fino al Pes                                                                  |                    |
|                                                                                                          | » 370              |
| III. Di molte stelle e loro nomi, e                                                                      |                    |
| altre figure poste nello Zodia                                                                           |                    |
| ed ove sono.                                                                                             | » 3 <sub>7</sub> 3 |
| IV. L'Autore domanda a Plinio                                                                            |                    |
| corso dei pianeti, e Plinio                                                                              |                    |
| sponde.                                                                                                  | » 376              |
| V• Di Lisso e Tingl, isole, e co<br>ei lasciò Plinio e segui Soli<br>il quale gli narra i fatti di Perso | ome                |
| il quale ali narra i fatti di Pere                                                                       | 70,<br>20          |
| VI. Traua del monte Atlante, d                                                                           | egli               |
| elefunti, di Mauritania, di Bu                                                                           |                    |
| e d'altre novità.                                                                                        | n 383              |
| VII. Di Barbaria, e de suoi fium                                                                         | i e                |
| animali, e chi prima mise n                                                                              | ome                |
| all'Affrica.                                                                                             | , <i>n</i> 386     |
| VIII. Come Solino gli parte l'Affri                                                                      | ca,                |
| poi parla della Giraffa, e di m                                                                          | oke 20-            |
| altre cose.<br>IX. Di Tripolitana, dello struzzo,                                                        | <b>389</b>         |
| cammello, e degli altri anim                                                                             |                    |
| e come trova Fra Ricoldo.                                                                                | " 392              |
| X. Fra Ricoldo racconta i fatti                                                                          |                    |
| Macometto.                                                                                               | » 3g6              |
| Dittamondo 33                                                                                            |                    |
|                                                                                                          |                    |

!

| CAP. | XI.                                          | Come dimanda a Fra Ricoldo per-                                          | •   |
|------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----|
| UAP. | 2007                                         | chè Macometto tolse ai Sara-                                             |     |
|      |                                              | ceni il vino e la carne del                                              |     |
|      |                                              | porco. Pag.                                                              | 399 |
|      | XII.                                         | Come prega Fra Ricoldo che gli                                           |     |
|      |                                              | conti la legge di Macometto,<br>ed ei gliene dichiara una par-           |     |
|      |                                              | <b></b>                                                                  |     |
|      | XIII.                                        | ticella. n<br>Come Fra Ricoldo narra i mira-                             | 402 |
|      | Alli,                                        | coli di Macometto; e come,                                               |     |
| •    |                                              | morto lui, si divise lo regno                                            |     |
|      |                                              |                                                                          | 405 |
|      | XIV.                                         | Come si parte da loro Fra Ri-                                            | 4   |
|      |                                              | coldo, ed egli e Solino arri-                                            |     |
|      |                                              | vano a Tripoli, indi vedono                                              |     |
|      | ~~~                                          |                                                                          | 408 |
|      | XV.                                          | Di Alessandria, e come Alessan-                                          |     |
|      |                                              | dro edificò dodici Alessandrie,<br>ed in quai luoghi, e perchè fu        |     |
|      |                                              | quel paese chiamato Libia.                                               | 412 |
|      | XVI.                                         | Tratta del mare, e di San Gior-                                          | 4   |
| •    |                                              | gio che uccise il drago, e                                               |     |
|      | •                                            | d'aitro.                                                                 | 414 |
| •    | XVII.                                        | Di diverse specie d'aspidi; del                                          |     |
| •    |                                              | basilisco, e di altri serpi, e                                           | ,   |
|      | <b>*</b> 77111                               | e della natura delle pietre.                                             | 417 |
|      | WAIII.                                       | Delle specie e nomi delle scimie,                                        | 400 |
|      | XIX.                                         | e d'altre maraviglie. » Dei Nasamoni. Poi parla dei dia-                 | 420 |
|      |                                              |                                                                          | 423 |
|      | XX.                                          | Dei Garamanti, Gaulei, Cina-                                             | •   |
|      |                                              | molghi, i quali hanno testa di                                           | 4 . |
|      | <b>***</b> ********************************* |                                                                          | 426 |
|      | XXI.                                         | Degli Agriofagi, Antropofagi,                                            | 1   |
|      | TYII                                         | Artabatiti, ed altre diverse genti.» Dell' Etiopia, che si divide in due | 429 |
|      | AAL.                                         | parti, in Oriente e in Ponents,                                          |     |
|      |                                              | e dei fiumi ed altre novità.                                             | 432 |
|      | XXIII.                                       | Tratta dell'Etiopia di Levante,                                          | J   |
|      |                                              | de' suoi abitanti, animali ed al-                                        |     |
|      |                                              | tre cose.                                                                | 435 |

|      |         | INDICE.                                                             | 519   |
|------|---------|---------------------------------------------------------------------|-------|
| CAP. | XXIV.   | Dell' aspido, e delle formiche che ascondono l'oro, di varj         |       |
|      |         | uccelli, e del monte che butta foco. Pag.                           | /38   |
|      | xxv.    | foco. Pag. Come nasce il cinnamomo, e                               | 430   |
|      |         | della natura di molte pietre,                                       | 14-   |
|      | XXVI.   | e dei lor nomi. » Di molte altre rarità del paese.»                 | 441   |
|      |         | Dei Trogloditi, degli uomini                                        | •••   |
|      |         | detti Brevi , e della pietra exe-<br>contaliton.                    | 447   |
|      | XXVIII. | Degli Angeli, Gamfasanti, Egi-                                      | 447   |
|      |         | pani, Satiri, Imantopodi e                                          | 4 K a |
|      | XXIX.   | Farusi.<br>Del corso e natura del Nilo,                             | 450   |
|      |         | e delle sue novità e nomi di-                                       | 122   |
|      | XXX.    | versi.  Del bue Api, e degli altri ani-                             | 453   |
|      |         | mali, ch' erano onorati come                                        |       |
|      |         | Dei.                                                                | 457   |
|      | L       | IBRO SESTO.                                                         |       |
| CAP. | -       | Autore entra in Asia; parla di                                      |       |
|      |         | Babilonia, e del Cairo, non che<br>lei Sovrani di quei paesi. Pag.  | Æ.    |
|      | II. Qu  | anto tempo signoreggiato fu                                         | 401   |
|      | ľ       | anto tempo signoreggiato fu<br>Egitto dui Romani, poi dai           | /GE   |
|      |         | Califi, ed infine dai Soldani. •<br>ante province sono in Egitto,   | 405   |
|      | e       | del suo nome antico, e del                                          |       |
|      |         | nonte Sinai, di Arabia, del mar<br>Rosso, dei fiumi e delle pietre» | 468   |
|      | IV. Di  | Idumea, di Giudea, e della                                          | 7     |
|      | f n     | onte che si trasforma in quattro<br>nodi, e di più monti.           | 472   |
|      | V. De   | l Golgota, e del Sepolcro, coi                                      |       |
|      | VI. n:  | amenti dell'Autore.                                                 | 475   |
|      |         | li monte Sion, di monte Oliveto,                                    |       |
|      |         | lel luogo ove Cristo orava. 👂                                       | 478   |
|      |         | •                                                                   |       |

| 520  |       | indice.                                                                                                                              |
|------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CAP. | VIL   | Del monaștero di San Lazzaro,<br>di Betelem, e dei discendenti                                                                       |
|      | VIII. | del popolo eletto fino a Cristo. Pag. 482<br>Come Dio fe' il mondo, in quanto<br>tempo, e come lo parti in sei                       |
|      | IX.   | Dell'arca di Noè, della torre di<br>Babel, e come Iddio ivi muò la                                                                   |
|      | X.    | prima lingua in LXXII lingue.» 488 Di Abraam, che fu principio della terza età, e suoi discendenti, e di Sodoma e Gomorra, città di- |
|      | XI.   | strutte. » 491<br>Di Mosè, e del popolo di Dio, e<br>di quei che successero alla si-                                                 |
|      | XII.  | gnoria dopo Mosè.  n 494 Come, dei re di Gerusalemme, il primo fu Saul, il secondo David, il terso Salomone, e poi suc-              |
|      | XIII. | cessive. n 498 Come Geroboam tolse dieci tribi a Robodm, e si tratta de suoi                                                         |
|      | XIV.  | discendenti. "501  Del numero delle Olimpiadi, dei  Profeti, e dei loro fatti parti- colari. "505                                    |

## ERRORI

P. vni, lin.9 Confessiamo però, 62, not. (2) lin. 2 ma sgrazia 167, v. 7 ch'io tanto mai 176, v. 27 Le imagi tolse e mandolle oltra monte;

Confesso però, ma sgrazia ch' io tanto amai Li Magi tolse e mandolli oltra monte;

304, not. (2) lin. 2 alyad 306, v. 33 si spazia. 307, v. 10 E poi chi'n E poi ch'inverso

αίγαν si spazia

340, v. 6 E Giovanni il figliuol, del qual

E Giovanni, il sigliuol del qual

## PUBBLICATO

## GIORNO FEBBRAIO

M. DCCC. XXVI.

Se ne sono tirate dodici copie in carta velina bianca e due sole copie in carta turchina di Parma.

Volumi finora pubblicati della BIBLIOTECA SCELTA di Opere italiane antiche e moderne, in 16.º grande, carta soprassine e sitratti.

| 1          | al 26 Novellieri italiani, con un volume   |     |           |
|------------|--------------------------------------------|-----|-----------|
| •          | di cose inedite; Ritr. ec., Italiane lir.  | 75  | 00        |
| 27         | Arrighetto da Settimello                   | 1   | ₽.        |
| 2Ś         | Amoretti. Viaggio ai tre Laghi, VI. ediz.» | 3   | 00        |
| 20         | Giordani, Pictro. Prose, III. ediz. »      | 2   | 00        |
|            | Neri, Antonio. L'Arte Vetraria, corretta   |     |           |
|            | ed illustrata da Gius. Donadelli. »        | 2   | 00        |
| 31         | Palcani, Luigi. Prose, con fig. 11. ediz.» |     | 50        |
|            | Scinà. Introduzione alla fisica sper. »    |     | 35        |
|            | Pluarco. Le Vite degli Uomini illastri     |     |           |
|            | volgarizzate dal Pompei, coll'Indice       |     |           |
| 42         |                                            | 30  | 00        |
|            | e 44 Pananti. Il Poeta di teatro, 2 vol. » |     | 00        |
|            | Bertòla. Viaggio sul Reno, colla carta     | •   | •         |
| 45         | del corso del sieno                        | 3   | 00        |
| 46         | - Filosofia della Storia, II. ediz. »      |     | 00        |
| 7          | Monti. Tragedie. Seconda edizione, con     | -   | 00        |
| 47         | notabili correzioni dell'Autore.           | 3   | 00        |
| 48         | Filangieri. La Scienza della Legislazio-   | •   | 00        |
| al         |                                            |     |           |
| <b>5</b> 3 |                                            | . Q | ^^        |
|            | Verri, Carlo. Saggi di Agricoltura sui     | .0  | 00        |
| -4         | Gelsi e sulle Viti; ediz. quarta config. » | 3   | 00        |
| 55         | Venini. Saggi della poesia lirica antica   | •   | UU        |
|            | e moderna, 2 vol                           | 6   | 00        |
|            | Verri, Alessandro. Notti romane, con       | 4   | 00        |
| e          | 4 4 7 7 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1    |     |           |
|            | Biblioteca Scelta                          | 6   | <b>50</b> |
| 50         | —— Discorsi vari; Elogio, ec. »            | 7   | 50        |
| 60         | Cagnoli. Notizie astronomiche; con         | •   |           |
|            | rami e Ritr.; seconda edizione »           |     | 00        |
| 61         | Verri, Pietro. Opere filosofiche, ec., ec. | 7   |           |
|            | quattro vol. coll'Elogio e l'itratto. »    | 10  | 00        |
|            | Gravina. Opere scelte italiane, e Ritr.»   |     |           |
|            | Denina. Delle Rivoluzioni d'Italia, col-   |     |           |
|            | l'aggiunta dell' Italia moderna, 6 vol.,   |     |           |
|            | col Ritratto e con la Vita »               | 18  | 00        |
|            | Boccaccio. La Teseide, col Hitratto "      |     |           |
|            | —— La stessa, in 8 grande. » 6 50          |     |           |
| 73         | Cesari. Prose scelte, col Kitratto . »     | 3   | 00        |
| 74 .       | Pandolfini. Governo della fam. II. ediz.n  | 1   | 25        |
| 75         | Ariosto. Orlando furioso. Edizione for-    | _   |           |
| 76         | mata sopra quella del 1532. 3 vol.         |     |           |
| 77         | coll'indice delle materie, ec n            | 16  | 5o        |

•

.

.

.

| • |   |
|---|---|
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
| • |   |
|   |   |
| • |   |
|   |   |
|   |   |
|   | ! |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
| • |   |
|   |   |
|   |   |
| · |   |
| • |   |
|   |   |
|   | • |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   | · |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |

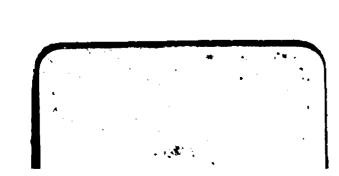

,